



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45



Ald.3.2.45



Ald.3.2.45



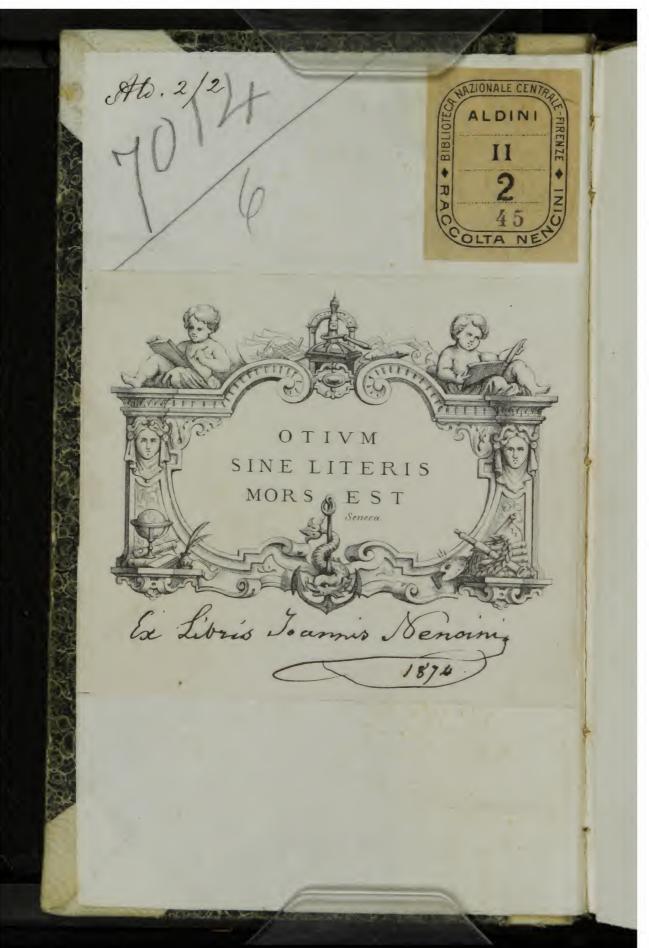

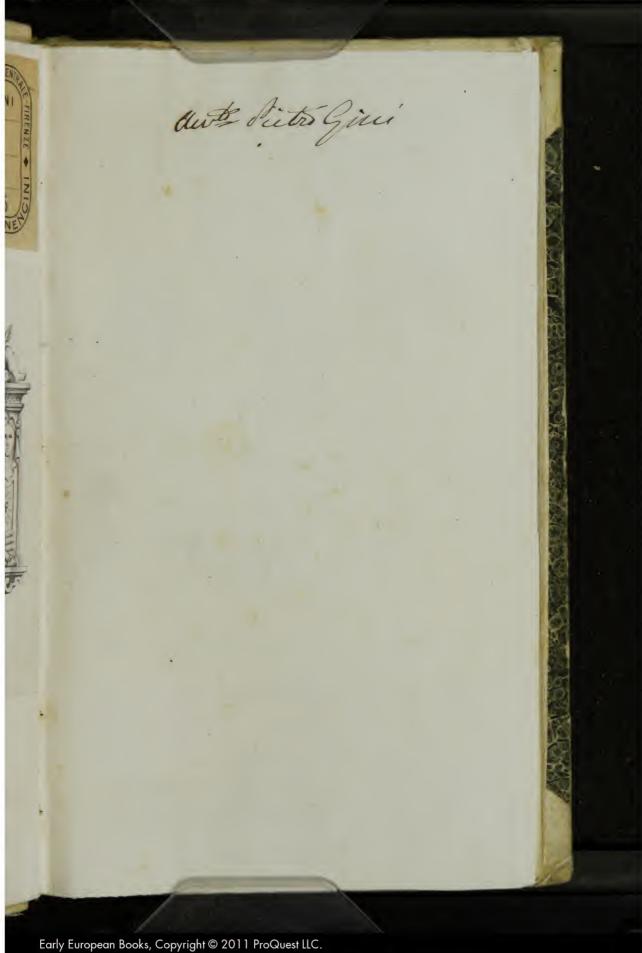

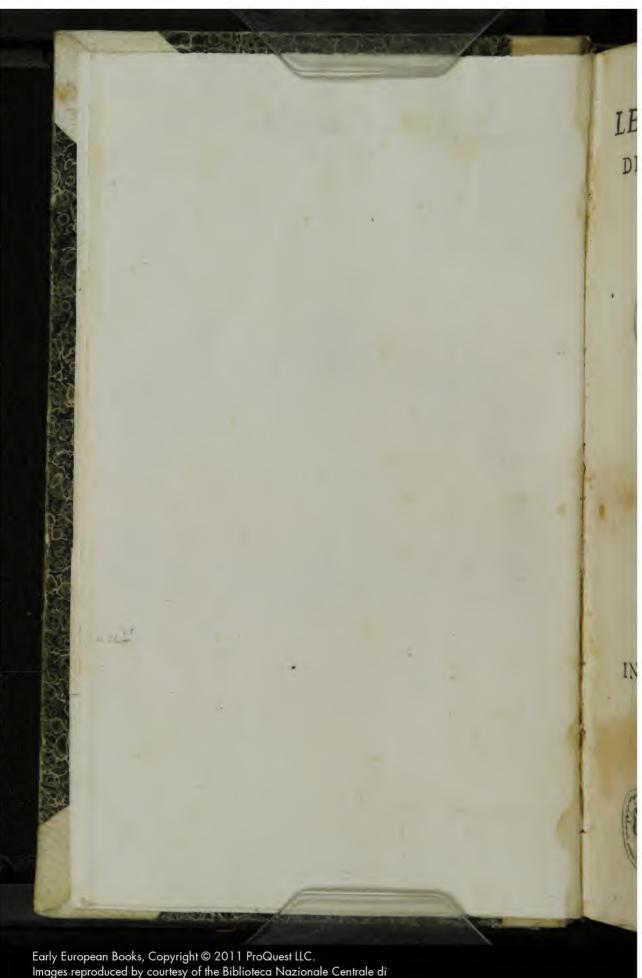

# LETTERE VOLGARI

DIM. PAOLO MANVTIO.

DIVISE IN QVATTRO LIBRI.



IN VENETIA, M. D. LX.



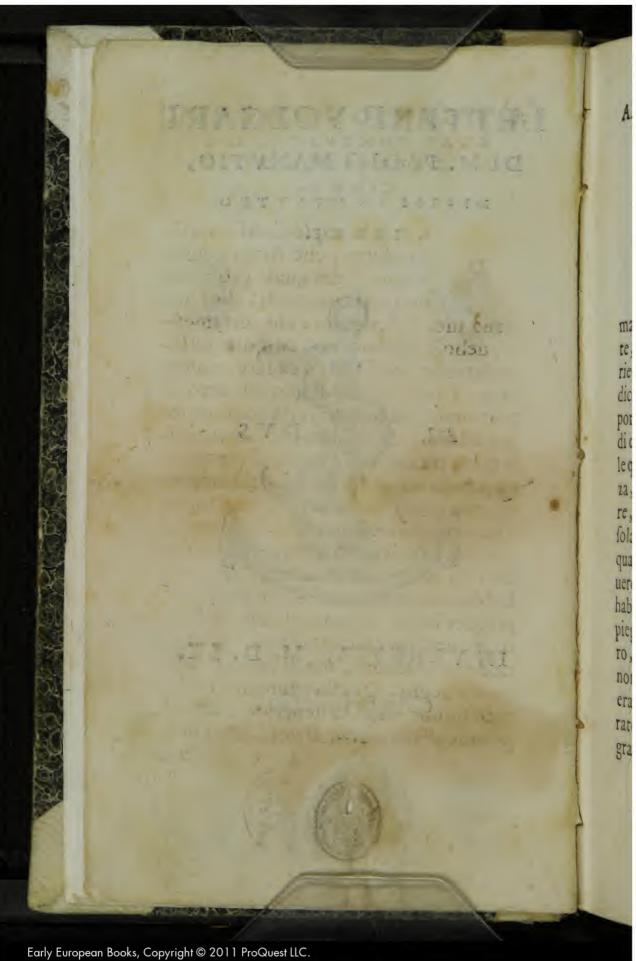

# AL SIG. ANTONIO D'AVILA, GRAN CONTESTABILE DELL'ISOLA DI CIPRO.

A TRE cagioninasce quello affetto, che Amore chiamiamo; dal quale procedono tanti commodi, che l'humana uita fostengono: che altramente, debole rimanendo, in molte miserie sarebbe constretta a cadere. nasce, dico, l'amore, che l'uno all'altro ci portiamo, da benefici, da conformità di costumi, da opinione di uirtù. delle quali tre cagioni, mostra l'esperienza, che la terza è di forza assai maggiore, che le altre due. percioche ella non solamente ci muoue ad amar coloro, i quali non uedemmo giamai, ne di douere in alcun tempo uedere speranza habbiamo; ma ci constringe etiandio a piegare in parte l'animo uerso di coloro, i quali, per hauerci fatto ingiuria, nonche di amore, ma di mortal odio erano degni. Questa adunque, honorato signor mio, ha generato in me un grande affetto uerso di uoi, & un desiderio



dério di seruirui, & honorarui. e perchelafortuna mi toglie ogni speranza di potere in questa parte con la presenza sodisfarmi, uiuendo uoi nella patria uostra, l'isola di Cipro; la quale come che per se stessa sia molto honorata, uoi però col lume delle uostre rarissime uirtu piu chiara assai, e piu illustre la rendete; non mi torrà ella almeno quella podestà, con la quale, senza seruigio del corpo, usa la mente di operare nobilissimi effetti, pensando a quel foggetto, che piu di ogni altro a guisa di dolcissimo cibo la nodrisce. io con quella podestà, che niuna cosa mi torrà giamai, intendo di douer sempre, quan tunque da uoi lontano, seruirui, e sem pre, quanto possa il piu, con la piu nobil parte dell'animo riuerirui. e qualunque uolta io uorrò a uoi correr col pen siero, non sarà impedimento che la uia mischiuda. onde souente ui uisiterò co lo spirito: e ui sarò presente: e di uederui, & udirui goderò, non altramente che se personalmente e sensibilmête ui uedessi, & udissi. ne di questo effetto folo mi appagherò; ma, raccogliendo il pensiero alcuna uolta, mi giouerà

di rammemorare a me stesso quelle con ditioni, che riguardeuole ui fanno: che sono, i costumi, gli studi, la grandezza dell'animo, e ualor uostro: con le quai parti fate ritratto da' maggiori, e dall'antica uostra illustris. casa: le cui lode a piu lodati scrittori ampia materia daranno di uerissima historia. e se alla mia lingua, o alla mia penna tanto di gratia i cieli hauessero conceduto, che al uostro chiarissimo nome punto di splendore potessi aggiugnere; uolereste, signor mio, con l'ali della fama per le genti uicine, e lontane, ouunque uolò mai chi piu gloriosamente uisse. ma, non potendo l'ingegno mio, che troppo picciolo è, pareggiare il deside rio, ch'è infinito; ho per partito preso, uolendo in alcuna maniera dimostrarui parte della mia uerso uoi singulare osseruanza, che queste mie lettere uolgari fotto il uostro honorato nome dalle genti si leggano; sperando di potere un giorno perauuentura alquanto piu di quello, che hora non posso, a sodisfattione dell'animo mio: tutto che io non speri di douer giamai poter tanto, che molto piu, per essaltamento

-19

122

111-

Tla

me

ta,

SI-

tre

no

ler-

era-

quel

uila

con

orra

uan

lem

110-

lun-

pen

ula

CO

ue-

en-

lete

et-

en-

di



## A PAPA MARCELLO II.

ite

ire

Se

m-

BEATISSIMO PADRE,

ENEDETTO sia Dio, donatore di tutte le gratie, che con la sua santa mano ha posto a sedere in quel seggio V. Santità, dal quale potrà souuenire al gran bisogno della religion christiana, e dare insieme rimedio a tanti mali, che guastano la piu bella parte del mondo, hauendo tolto il pregio alle uirtù, e fatto quasi cadere ogni buon costume. Io la conobbi sempre di nobili & alti pensieri dotata: sempre la uidi ripiena di ardente pietà uerso Dio, e d'infinita carità uerso il prossimo. hora è uenuto il tempo, che la sua giusta mente partorirà l'aspettato frutto. hora V. Santità con quel prudentissimo consiglio, di che sempre abondeuole fu, e con quella podestà, che nuouamente Dio le ha conceduto, alle cose humane darà for ma, e correttione, facendole esser dalle diuine meno discordanti, che perauuentura non furono gran tempo fa. questa speranza, della quale si crede che in breue apparirà l'effetto, ha genera to in ogniuno, e particolarmente in me, che già molti anni cominciai ad amarla, & holla sempre con l'osseruanza, e con l'affettione seruita, una

una contentezza, & una gioia cosi grande, che tutti i cuori si muouono, e tutti gli occhi sfauillano per allegrezza: e quante parti di buono e nobile affetto, e di uirtu dentro a gli animi sono sparse, tutte bora si uniscono a render gratie a Dio di questo beneficio; il quale non poteua esser donato al mondo ne a bisogno maggiore, ne in tempo piu opportuno. Siane sempre, lodata da ogniuno e con la uoce, e con gli spiriti la sua diuina clemenza: la quale io prego humilmente, che, liberandomi dalla graue infermità de gli occhi, che io sostengo d'alcuni mesi in qua, degno mi faccia di uenire a uederla presentemé te, & a baciare i santissimi piedi suoi. che sarà giorno di quanti giorni ho uiuuti il piu felice. Fratanto, per non mancare in tutto a questo da me non men desiderato, che douuto ufficio; con quella humiltà, ch'io debbo, la mente le inchino; e quella possessione della seruitù mia, che già gran tempo fa le donai, la medesima, quale ella si sia, con riuerente affetto hora le confer mo, e dono. Di Venetia, il giorno di Pafqua, 1555.

AL

0

## AL SIG. ALESSANDRO CERVINO.

90

1110

ca

ef-

11.0

ata

(ua

ien-

à de

141,

emie

12-

elice.

toda

; CON

nchi-

che

nfer

Paf-

AL

Ecco, che di quel fine, che noi aspettauamo, & alla uirtu era douuto, N. S. Dio ci ha consolati. Papa è hora il suo da lei tanto riuerito fratello. hallo creato non arte humana, si come è auuenuto alcuna uolta, ma la uirtù del lo Spirito santo : la quale si come hora gli è stata scorta, per farlo salire a questo grado, sopra il quale a mortale huomo non pur salire, ma desiderare non conviene; cosi nell'auvenire in ogni attione l'accompagnerà, mostrandogli col suo divino raggio la diritta via del vero bene di santa Chiesa, e della salute del mondo. Già si ue de, che la giustitia, ch'era uolata in cielo, è discesa in terra per habitarui lungamente; e che quelle uirtù, che molto tempo co' uitij hanno conteso, hora uincitrici trionfano. meritamente adunque la fama in poche hore è trascorsa, & harecato alle genti uicine, & lontane l'auiso di così desiderato auuenimento. meritamente si rallegrano i buoni, e promettonsi l'età del fecold'oro. quanto fie Roma bella, quanto a quella simigliante, ch'ella fu già ne' miglior tem pi. quanto sarò io piu di ognialtro quell'hora con tento, che, presentandomi a V. S. rallegrerommi con esso lei, non tanto con le parole, le qua-

li sodisfare al concetto della mente non possono, quanto col uolto, e con gli occhi, che sono ueri messaggieri del cuore, e dello stato interno chia ra testimonianza ne rendono. percioche io per questa lettera non le posso dire altro, saluo che, hauendomi la letitia ogni sentimento occupato, in guisa tale, che mitoglie modo di esprimere quel ch'io sento, la prego ad imaginare fra se stessa quel che a me di manifestare con la penna, o con la lingua non è conceduto; credendo fermamente, che, quanto mente humana può godere di cosa, che lieta nouella le apporti, tanto ho goduto io, intendendo esser fatto Vicario di Dio quel signore, al quale V. S. è per sangue congiunta piu di ognialtro, & io per elettione quanto altro che fosse, od esser possa giamai. Et nella buona gratia sua bumilmente miraccommando. Di Venetia, a' x v. di Aprile.

#### AL MEDESIMO.

Che fie dinoi, signor Alessandro mio ho norato, poi che quell'unico sostegno, che la nostra uita reggeua, è caduto a terra? benche non è egli già caduto, quanto alla sua piu nobil par te, anzi è salito a piu alto grado, é a piu illustre seggio, che non su quello, che lasciò uede egli hora uicino il sommo bene, che sempre cotanto amò; e uedelo uisibilmente, in chiara lu-

ce;

peru

71016

altre

12 fo

Jemit

util

11:00

01,0

man

10,

len

Chiz

per

che,

sto,

a se

fer-

20-

anto

70 di

nsue

tione

mai.

rac-

ile.

oho

11077

par

wil-

rede

00-

ce;

6

re; ne piu, come dianzi, la sua amata uista mortal nebbia gli contende . ne solamente il uede, in parte a se uicina; ma egli è nel sommo be ne istesso, & il sommo bene è in lui: non poten do esser separatione, doue termine non è; ne termine nelle cose diuine, dou' è perfettione.la onde eglibeato, e ueramente non una, ma tre, e quattro uolte beato, che cangiò il corrottibile con l'eterno: e noi miseri, che ne giacciamo oue è tutto ciò, che all'eterno bene è contrario: emiseri tanto maggiormente, perche habbiamo perduto lui, il quale poteua, lungamente fra noi dimorando, con l'essempio della sua santissima uita ammaestrarci; &, a guisadi celeste raggio ad huom, che per dubioso calle uaneggi & erri, il diritto sentiero della felicità ci haue rebbe dimostro. Sono adunque le nostre lagrime e douute, e giuste, per la pietà di noi medesimi, e del nostro grane danno, al quale risto ro uguale non è. ma se noi miriamo a lui, che uincitore del mondo trionfa hora in cielo fra le altre diuine sostanze, godendo i premi di quella fortezza di animo, con la quale combatte sempre contra le uoglie a Dio nimiche, e tutti i uity soggiogò: maraviglioso conforto riceueremo da questo pensiero; & a piu tosto rallegrarci, che dolerci, la ragione ci condurrà; massimamente che, doue pur uogliamo intender solamente

lamente al nostro particolare rispetto, non però morte inuidiosa, struggendo il corpo, che, per esser materiale, a lei era soggetto, ha potuto insieme distrugger la memoria delle tante, e tanto honorate qualità di quel singularissimo signore. percioche resta, e resterà sempre scolpita in molte lodeuoli opere la forma delle sue diuine uirtu, ne la guaster dil tempo, ne forza di accidente la muterà: & indi noi, come da co sa perfetta, ci studieremo di fare ritratto: e uerremo in questa guisa ad alleggiar grandemente la perdita di quel tanto, che maluagia sorte ne hatolto. Onde conchiudo, che, quanto a lui, noi debbiamo sentirne contentezza, essendo egli giunto al suo desiderato fine, dopo l'hauere egli scorso i maggiori honori, e gradi del mondo : de' quali però non curò giamai, se non in quanto a maggior cose operare in seruigio di Dio l'aiutauano. E quanto a noi, che siamo rimasi, spento il lume delle sue uirti, in quella guisa, che auuiene spegnendosi i lumi in un conui to, ci conviene ueramente hauer cordoglio, ma tale però, che sia piu tosto di qua, che di la dal moderato; prima, per non parere, che maggio restima della nostra perdita, che del guadagno di lui, facciamo; dapoi, perche, quantunque la sua presenza non habbiamo, apparisce nondimeno la stampa de' suoi lodati costumi, e santissim e

RIMO. tissime operationi. Resta, che noi piagniamo l'uniuersal ruina, che manisesta si uede per lo stato confuso della religione, e per le fiere uoglie, co aspre contese de' Principi. alle quai cose parte con l'auttorità, e parte con la prudenza, ch'erano in lui l'una et l'altra quanto maggiori in huomo uiuente esser poteuano, opportuni rimedi egli hauerebbe trouati. et hora come ciò si possa, io per me, considerate l'humane cose per se stesse, nol ueggio: ma riuolgendo l'occhio della mente a piu nobile obietto; e le uandomi di terra col pensiero alla contemplatio ne di quella diuina ineffabile benignità, e di quel celeste puro fonte, che uersa del continouo un largo fiume di pietà sopra le nostre colpe; torno in speranza, che non debba essere smarrita affat to la salute del mondo christiano. conciosiache quel, che a noi, i quali misuriamo la natura del le cose col giudicio della nostra debolezza, pare essere impossibile, l'infinita uirtu di Dio non pu re possibile, ma facile il fadiuenire. Preghiamo adunque, signor Alessandro mio carissimo, con efficaci prieghi sua Maesta diuina, che le piaccia di mandare alcuno aiuto al commune scampo, e di porgere a noi conforto nella nostra afflittione; facendoci gratia di poter caminare dietro alle uestigia di colui, ch'egli ha richiamato in cielo piu tosto assai, che non haueremmo noluto.

apo-

ante.

11110

Scol-

e sue

0172

date

e Her-

mente

rte ne

alui,

mdo e-

DAMETE

mon-

10017 170

ngio di

75077-

quella

consu

o, ma

ladal

113310

dagno

unque

1:07:-

e Can-

issim e

uoluto. al quale effetto se saranno in me, si come fin hora sono, deboli e lente le forze dello spi rito; tengo per certo, che con l'essempio suo V. S. accrescendomi il uigore m'inciterd. e per questa cagione, et insieme per consolarmi in par te con l'aspetto suo, quasi con la uiua imagine di quel tanto da me sempre riuerito signore, intendo di uenire a uisitarla questo Settembre, e di starmi qualche giorno con esso lei, dopo molti anni che non l'ho ueduta. fra questo mezzo tem po conseruimi nella memoria sua, e mi ami secondo l'usato, e tanto maggiormente, perche hora, cosi a Dio piacendo, è diuenuta herede di tutta la seruitù mia, e tutta la osseruanza uerso la sua illustrissima casa. Di Venetia, a' xvIII. di Maggio, 1555.

#### AL VESCOVO DI POLA.

S'EGLI è uero, si come certamente è, che, l'hauer copia di amici, sia parte di felicità: egli è uerissimo, che, l'hauerli uirtuosi, et hono rati, sia felicità molto maggiore; douendo esfer tanto piu nobile, e piu stimato il possessore, quanto è piu gradita, e di piu pregio la cosa, ch'egli possede. Gran cagione ho adunque io di contentarmi dello stato mio, e di tenere in grado me stesso; poi che, essendomi per l'adietro sempre stata cortese la fortuna nel darmi de gli amici,

MET

10 n

co-

sper per

par

igme

, 111-

re, e

molti

in tem

mi se-

perche

rede di

1 Wer-

ia, a

nte è,

licità:

thono

do ef-

Tore,

(0/1,

e io di

gra-

dietro

de gli

mici,

amici, si come molte altre cose mi ha negato, hora la uirtù loro a quelli honori gl'inalza, che non solamente sono premio delle lodeuoli opere, ma di potere ogni di piu lodeuolmente operare porgono occasione. la onde io mi rallegro sommamente con V. S. che sia stata creata di S. Santità segretario: ne solamente io me ne rallegro per il grado, e perche mi paia essere, si come fu sempre, cosa honorata, l'intrauenire a' segreti consigli di un Papa; ma perche la elet tione fatta della persona sua dal giudicio di un tal Papa, nella cui creatione non ha hauuto par te ueruna cosa humana, porta seco, piu che il grado medesimo, riputatione . ella sarà sempre a lato di S. Santità: entrerà in parte de' suoi diuini pensieri: hauerà occasione continoua di am piamente adoperarsi nel seruigio di santa Chiesa: hauerà podestà grande di giouare altrui, e di condurre all'atto quelle uirtù, delle quali essendo stata già molti anni intendente, & essendouisi essercitata con lo studio, e con l'ingegno, non ha però infino ad hora potuto in quella maniera, ch'ella desideraua, notificarle con gli effetti . al che fare, hora che il modo ne le è dato, io non debbo confortarla, hauendo conosciuto fin da quel tempo, che mi degnò dell'amicitia sua, che fu l'anno secondo di Paolo, quanto ella sia per natura, e per giudicio a uirtuosamente

te operare disposta, e quanto ogni suo pensiero al sommo della uera gloria, e del uero bene intenda. solamente la prego; come che di tanto richiederla non mi si conuenza; ma cederà la ra gione al desiderio; & ardirò di pregarla, che nel mezzo de' suoi ben meritati honori, e di quelle alte cure, nelle quali fie la mente sua a tutte l'hore occupata, et onde si aspettano effet ti all'uniuersale già quasi perdutasalute cotanto importanti, le piaccia alcuna uolta di riuolger l'animo al nostro basso stato, con quel benigno affetto, dal quale a questi di passati fu sospin ta a uenire a uedermi, & a confortarmi con amoreuoli parole nell'infermità mia, con proferirmi insieme, per quanto potesse, ogni suo aiu to . col quale ufficio tanto di refrigerio mi porse, che tra per questa cagione, e perche dapoi sopragiunse la desiderata nouella della creatione del nostro Papa Marcello, io sono ito sempre migliorando, e trouomi hora, Dio merce, quasi interamente risanato. E piacemi di hauer conchiuso la lettera con questo fine, sapendo di douernele molta contentezza recare. N.S. Dio la conserui. Di Venetia, a' 1111. di Maggio, 1555.

A MON-

ein-

anto

lara

, che

e di

ua a

effet

otanrisol-

lbem-

Mospin

con 1-

profe-

Tuo ain

i porse,

100i so-

eatione

empre

e, qua-

hauer

pendo

IIII.

MON-

## A MONSIG. CARNESECCHI.

SE CADESSE la sorte sopra l'uno di que' due, che V. S. sommamente desidera, & io non men di lei; saremmo ristorati a pieno della gran perdita, che si è fatta, per la morte di Papa Marcello: la quale di quanta marauiglia, e di quanto cordoglio mi sia stata cagione, non fa bisogno che con parole io'l dimostri a chi se l'imagina, e, se bisognasse, non potrei. chi hauerebbe mai pensato, che un così uirtuoso Principe, cosi santamente creato, cosi necessario a risanar le afflitte parti non pure della religione, ma di tutto il mondo, dentro a' termini di un mese ci douesse esser tolto? non fumai cosa meno aspettata. a me ueramente è paruto, che il Sole sia caduto del cielo, e che noi siamo rimasi nelle tenebre inuolti, & in una foltanebbia di errori, e di miserie. ma chi sa la cagione di questo cosi grande accidente, & il fine, ou'é per riuscire quel che noi, cattini interpreti bene spes so del bene e del male, commune danno riputiamo che sia? è forse cosi acuta l'humana prudenza, che possa penetrare, e scorgere i segreti del la divina mente ? Dio è somma pietà, & è sempre in questa uirtu simile a se stesso, non secondo le nostre passioni, ma in se medesimo, cioè secondo il uero, inuisibile & occulto a gli occhi 20-

stri. la onde io porto fermissima speranza, ch'egli sia per prouedere all'universal bisogno, con troppo miglior modo, che à meriti nostri non si conuerrebbe . che non ua di pari con le nostre colpe la dinina clemenza. Que' due ueramente non hanno di bontà superiore alcuno: e sono essi di dottrina, e di ualore superiori a tutti, fuori che l'uno all'altro, e sopra tutto di quella grandezza di animo, che è madre della beneficenza, e partorisce ogni lodeuole effetto. Venga adunque per consolarci questa lieta nouella: la quale io non pure aspetto, ma incitato dal desiderio le uo incontro con la mente, et antecipo, prima ch'ella uenga, parte di quel piacere, che sentirò, quando fie giunta, maggiore ch'io sentissi giamai in tutto lo spatio della uita, che ho trascorso. Dopo la partita di V. S. o perche ella mi priuasse di molta contentezza, priuandomi de' suoi dolci ragionamenti, o perche sopragiunse l'auiso della morte del Papa, che oltre modo mi contristò, io ho sentito la infermità de gli occhi piu graue, e piu noiosa dell'usato. hora, da quattro giorni in qua, parmi di essere alleggiato di tanto, che poco piu di mi glioramento mi condurrà al primiero stato di sa nità. & a V. S. non mancherò discriuerne, si come a quella, che desidera disaprne. Di Venetia, a' XIIII. di Maggio, 1555.

AL ME-

ch'e-

non fi

nofire

e so-

a tut-

Mito di

re della

effetto.

eta no-

incitato.

et an-

nel pia-

113810-

to della

Liv. S.

16771,

, o per-

Papa,

1/2111-

adel-

umi

i di mi

o di sa

me, li

iVe-

ME-

### AL MEDESIMO.

Io spero pur un giorno di udir nouel le di V.S. conformi al desiderio mio. e parmi certamente impossibile, che, concorrendo insieme queste parti, la bontà dell'aria, la sofficienza de' medici, la continenza di V. S. non ne rie sca buono effetto. e, non riuscendo, io, quando fossi nello stato suo, farei quello che stimo ch'ella faccia: riuolgerei i miei pensieri a quel medico, che per sua clemenza da tutti i mali ci libera. il che non fa egli meglio, ne con piu chiari se gni, che quado ci leua ogni affettione, et ogni spe ranza delle cose humane. ricordami, che questo pensiero donana gran refrigerio al mio Rhamberti, quando piu di una uolta meco ragionando delle afflittioni, che nel corpo sentiua, usaua di dire, che ciò di maggiore allegrezza all'animo gli era cagione, uedendo manifestamente, che insieme con la speranza del guarire N.S. Dio gli lenaua l'amore di questo mondo, & solleuaualo alla contemplatione dell'altro. e diceuami queste parole con cosi lieto uiso, che alcuna nolta mi facea credere, ch'egli al corpo ne riceuesse giouamento; e che, continouando in lui questa giocondità, donesse in spatio di qualche tempo risanarsi. Hora V. S. che non è inferiore di prudenza a qual fu mai tenuto pruden tillimo,

tissimo, e conosce hoggimai la qualità del suo ma le, si che poco miglior notitia deono hauerne i medici; segua nel curarsi con l'usata sua diligenza, per mostrare ch'ella stima la uita, come beneficio di Dio; i cui doni ragion' è che siano consomma cura custoditi: ma come conoscerà, dopo hauer tentato ogni rimedio humano, che il male non sia scemato, o non mostri di douere scemare; acqueti l'animo suo; e creda, che questo sia manifesto argomento dell'amore del nostro commune padre, il quale cosi per tem po le faccia sapere la uolontà sua . il che non fa egli ad ogniuno. Quanto a quella parte, oue el lami scriue, che non cede a persona alcuna in amarmi, e desiderare il commodo mio: questo già grantempo mi haueua io intal maniera persuaso, che nessuno effetto può esser così grande, il quale basti a rendermi piu certo di questa mia credenza. e perche qual desidera essere amato per una cagione, e qual per un'altra: io sempre ho desiderato l'amore di lei, come cosa desiderabile per se stessa, e tanto nobile, che basta per se stessa a tener contéto et hono rato chiunque una parte ne possiede. la onde io la prego a rendersi certa, che possono altristrignermi loro in obligo forse maggiore, facendomi di quei beneficij, da' quali depende il sostentamento della mia famiglia, e conseguentemente

10 ma

verne

adili-

1,00-

be fia-

mosce-

nano,

dido-

reda,

271.078

pertem

non fa

tuna m

): que-

mame-

er coli

erto di

1128-

m'al-

2,00-

nobi-

hono

nde io

ı Ari-

endo-

16-

ente-

ente

mente la quiete dell'animo mio: machi piu di V. S. mi muoua e conduca a desiderio di amare, et honorare, e doue piu uolentieri il mio genio mi tiri, non su egli giamai persona, ne, per quanto io mi creda, sarà giamai. Ringratiola però quanto debbo, cioè insinitamente, che non solo pensa all'utile, e bene mio, come sempre ho tenuto per certo; ma non resta insieme di farmelo sapere, con cosi care e dolci lettere, che in loro stesse beneficio e fauore sempre mi apportano. N. S. Dio la tenga in sua gratia. Di Venetia, a' xxvII. di Agosto, 1554.

# AL CARDINALE DI CARPI.

OLTRA l'antica seruitù, che la felice memoria di mio padre hebbe, mentre uisse, con la illustriss. casa di V. S. Reuerendiss. io per elettione e giudicio mio ho sempre riuerito il nome suo, considerando non solo il grado, ch'ella tiene, ma molto piu quelle cagioni, le quali a si fatto grado la condussero. e perche la uirtù sua le ha dato tanto, che ha piu tosto modo di benificare altrui, che bisogno di ualersi dell'opera di coloro, che l'offernano nel modo, che foio: crederò di farle cosa grata, mettendole inanzi una occasione, doue potrà essercitare la bontà, e gentilezza sua, con accrescere lode a lei, se però la lode sua può crescer pin; & obli-3 go

go a me: benche il desiderio mio di seruirla, essendo nato da osseruanza naturale, è tale, che per cagioni esteriori maggior non può diuenire. M. Rinaldo Odoni è mio cognato, ma per amore piu che fratello: onde in ogni sua occorrenza, come che io faccia a beneficio suo tutto ciò, che io posso, nondimeno e mi pare sempre di far molto meno di quello, che io debbo. egli ha tre beneficietti, i quali io reputo che siano miei, percioche spesso mi ui riduco, Loreia, Paderno, Sigusino: per conto de' quali esso paga per decima quattordici ducati. e perche il frutto di questi benefici serue a sostentamento parte di casa sua, e parte de gli studi suoi, ne' quali fa mirabile prositto: io per queste due cagioni, le quali non possono esser piu honeste, sono entrato in desiderio, & ancora in qualche speranza di rileuarlo del pagamento della decima, hauendo osseruato, che molti altri; i quali, quanto a' beni di fortuna, sono piu ricchi di lui, e, quanto a quelli dell'animo, forse assai piu poueri, hanno dimandato, & ottenuto con uarie intercessioni il medesimo benesicio. ho giudicato adunque, che l'intercessione di V.S. Reuerendiss. & Illustriss. sia per essere, come è per l'ordinario, d'infinito ualore appresso del Reuerendiss. & Illustriss. Farnese, tanto che facilmente ne seguirà l'effetto. onde la supplico, che, per far-

mi

ruirla.

ale, che

Menire.

ET 2700-

ccorren-

netto cio.

mepre di

160. 60%

be fizzo

resa, Pa-

ello paga

te il frus-

tto parte

ne quali

C= 21071,

Formo en-

e heran-

ama, ha-

li, quan-

ti la, e,

in pone-

lariem-

icato a-

rendiss.

ordina-

rendiss.

ente ne

per farmi mi gratia singulare, le piaccia di abbracciare questo mio honestissimo desiderio, e di operare in modo, che mio cognato, & io restiamo conso lati della predetta essentione.il che succedendo; si come, mi rendo certo, che succederà e per l'auttorità sua, & per la benignità di quel rarissimo signore: per hauerne qui certa essecutione, il modo sarà questo: che di commissione di S. Santità il Reuerendiss. & Illustriss. Farnese scriua a Mons. Legato, che da qui inanzi M. Rinaldo Odoni sia rileuato della decima; la quale, come bo detto, non è però piu di quattordici ducati. et io di questo beneficio, non altramen te, che se fosse collocato in me stesso, eterna memoria conseruerò, sodisfacendomi, se per altra uia non potrò, almeno nel predicarlo fra le molte gratie, che dalla sua benignità riconosco. Et a lei mi raccommando humilmente. Di Venetia, a' vII. Settembre, 1549.

# AL MEDESIMO.

INTENDO per lettere di Mons. il Vefcouo di Rauello, Vicario qui di S. Santità, come è piaciuto a V. S. Renerendiss. di conferir due cappelle in mio figliuolo, hora uacanti per la morte di un suo famigliare la ringratio, si come debbo, & ringratierolla sempre con ogni affetto del cuor mio: ne fie mai, che io non in-B 4 tenda

tenda a pensare, come io possa in parte sodissare a quell'obligo, oue la sua cortesia mi ha posto pari a pari, non è ragione, che io speri di douerle mai rendere. percioche non mi lascia. mirare a questo fine la bassezza dello stato mio: e molto meno il permette la sua benignità, che troppo grande apparisce non solo in questo beneficio, hora in me operato, ma in altre sue opere, e molte, e tutte honorate, & illustri. Restami, per consolar me stesso, una ragione, della quale l'animo mio pienamente si appaga; che a gran Signori, massimamente a quelli, i quali uirtù piu che fortuna a grado di maggioranza ha sublimati, bene si paga ciò che si dee, quando l'obligo e nella memoria si conserua, e con grate parole si riconosce. delle quai due cose l'una farò del continouo, & insino a quel fine che l'ultimo giorno di mia uita chiuderà: all'al tra non mancherò io giamai, ne con la uolontà, ne, di quanto io uaglio, con l'ingegno in tutte quelle occasioni, le quali parte il tempo mi porgerà, parte io medesimo, per desiderio di sodisfarmi, ritrouerò. Et a lei mi raccommando humilmente. Di Venetia, a' x v. di Decembre.

A M.

disfa-

lascia

o mio:

Ao be-

tre sue

Mustri.

igione,

ppaga; nelli, i

12810-

si dee,

77112, 8

tue co-

vel fine

: all'al

lonta,

tutte

por-

odif-

1/14-

ibre.

## A M. GIROLA MO DELFINO, Capitano di Zara.

· NEGLI accidenti, de'quali nostra uita è piena, ragion è, che cerchi di porger conforto l'uno amico all' altro, si ueramente, quando dall' uno de' lati manca prudenza, per consola re se stesso, dall'altro non è dolore, che la men te ingombri, e le contenda quelle ragioni, dalle quali può nascere fortezza. Voi, signor com pare honoratissimo, contraria fortuna giamai. non uinse; tutto che ella u' habbia piu di una fiata, come ad ogniuno è palese, aspramente percosso . onde prendo argomento, che nel caso auuenutoui a' di passati, caso inaspettato, e uera mente troppo fiero, non ui siano mancati di que' rimedi, che sono a cosi fatti bisogni non solamen te opportuni, ma necessari. so, che hauerete considerato, e quanto breue, e quanto sia dubioso il corso della uita nostra: hauerete ueduto la lunga schiera de' mali, che del continouo ci accompagnano; & il picciolo numero delle prosperità, che alle uolte c'incontrano. e così discor rendo, sarete finalmente peruenuto a questo passo, oue beato chi si ferma: che l'humana se licità non consista nel vivere lungamente, & aggirarsi assai fra le tenebre di questo carcere terrestre, manel partirsene tosto, doue, per libe rarci.

LIBRO rarci, la noce si senta, er il raggio si negga di colui, che solo fine alle nostre miserie, e solo prin cipio a' nostri beni può essere. Queste cose, co altre a queste somiglianti, facendomi io a éredere che ui siano passate per la mente, essendo uoi, come sete, di persetto giudicio, si per l'età, si etiandio per l'esperienza; ho giudicato souerchia cosa il prender cura di consolarui intorno alla morte della uostra tanto da uoi amata, e tanto honorata consorte. Ne solamente non mi si conueniua di fare questo ufficio, non essendone appo uoi bisogno; ma, doue fosse bisognato, impossibile era ch'io il facessi, trouandomi in disusata maniera addolorato, per ueder uoi, mio carissimo Signore, sciolto da quel nodo, al quale uostra elettione ui legò, della piu dolce e piu cara compagnia del mondo. & hora, non che io debba ingegnarmi di recare a uoi in tanta afflittione qualche alleggierimento, ma, si come, pensando alla perdita c'hauete fatta, & allo sconcio soprauenuto d'improviso alle cose uostre, per uostra cazione mi ramarico, & a sem pre piu ramaricarmi son tenuto; così, mirando con la mente in uoi, e scorgendo la pace e la tran quillità dell'animo uostro, parimente per uostra cagione mi coforto, et, onde il male è nato, indi a prender la medicina uolentieri mi dispongo. Ben desidererei, che i uosiri due figliuoli, i quaa di prin

30

578-

lendo

erles

ato for

Distor-

lata, e

MORNING.

Pends-

MATO,

lom: m

101,51010

al qui-

e e pou

ion che

lita of-

corne,

5 allo

le 110-

a fem

rando

a trail

voltra

1, mai

11:50.

9162-

li sono hora in Padoa, & a uirtuosamente uiue re si danno, cercassero di confortarsi nell'occorrenza di questa sciagura con l'essempio della uo stra temperanza; & insieme facessero ufficio con la nostra magnifica madre, ch'ella non si lasciasse trasportare, quato io odo ch'ella fa, dalla forza del dolore, ma, come a sania donna si con uiene, & adonna di sauissimo padre nata, si fermasse in un moderato pianto, dentro a que' termini, che la ragione le commanda, & l'hu manità non le uieta. al qual effetto perauentura uinti & abbattuti da souerchia passione non haueranno potuto sodisfare. ma douerete uoi, di che l'auedimento uostro mi assicura, hanere in cotal bisogno giouato & a lei col configlio, & ad essi con l'auttorità; per non mancare ne in quella parte, che ad amoreuole figliuolo, ne in quella, che a sauio padre è richiesta. che, se tan to riguardo hauete alla salute, & al commodo di cotesta città, la quale questa Sig. illustriss. ui ba commessa: quanto piu tenero douete esser della quiete di coloro, i quali Dio & la natura insieme ui hanno raccommandati? Ma non entro a dire quel che uoi intorno atal proposito nó solamente piu di me sapete, ma piu di ognialtro osseruate. doniui sua diuina Maestà contentezza piu lunga nel rimanente della uostra famiglia, & rendaui tosto a noi con prospero auenimento

Conte

nimento del uostro gouerno intanto dietro seguendo a bei principij di giustitia, e di ualore, et
alle lodeuoli opere uoi medesimo con l'essempio
delle uostre passate maggiormente incitando,
attendete, si come sate, a perpetuare nell'honorata sama il nome uostro: alcuna uolta,
doue le publiche cure il concedano, sateci degni delle uostre lettere: le quali nel dispiacere,
che per la lontananza uostra sopportiamo, d'insinito resrigerio ci saranno cagione. Di Venetia, a' XII. di Gennaio, 1554.

# AL MEDESIMO.

I o created of the V.M. non dubiti pun to dell' amore, e dell' osseruanza, che io le porto. di che ella mi fa certo, mostrandomi di continouo con chiari segni, che mi ama cordialmente. ma fra le altre cagioni assai apparenti ui è questa, la quale io stimo molto, che dopo la artita sua mi ha scritto tante uolte, che quasi arrossisco, pensando alla cortesia sua, massimamente non hauendo io risposto con pari cortesia, scriuendole, si come doueua, del continouo. e prenderei di questo mio disetto maggiore affanno, se io non sapessi, che V.M. come ripiena di bontà, interpreterà questo mio lungo silentio in quel modo, che io desidero. e benche io conosca che issua desidero. e benche io conosca che issua del cortiuere nasce da amore: nondi-

meno

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45 o se-

e, et

mpio

l'ho-

wlta.

cide-

cere,

d'm-

Vene-

to pun

10 le

mi di

rdial-

renti

00/1

mas

mia-

lia,

1. 6

a di

tio

15

meno all'incontro ella non crederà, che io non scriuendo non l'ami, percioche non sarebbe buo na conseguenza . ne uoglio però essere iscusato appresso di lei per le mie occupationi ordinarie; le quali per essere e continoue, e graui, non però hauerebbono forza d'indurmi a mancar dell'ufficio mio uerso V.M. la quale uerso di me è stata sempre ufficiosiss. io non le ho scritto per hauere hauuto sempre l'animo in disordine da molti giorni in qua. percioche prima l'indispositione della mia consorte, dapoi la malatia di mio figliuolo mi ha trauagliato in modo ; che an cor io sono stato in dubio della sanità. e nondimeno hora per gratia di N. S. Dio siamo tutti in assai buon termine : e speriamo, che seguirà di bene meglio. Non ho scritto al Reuerendiss. Maffeo, si come V. M. mi ha richiesto. perche mi pare, che questi uffici si debbono sare piu tosto presentialmente, che con lettere. e pe rò, douendo io in brieue uenire a Roma senza alcun fallo, ella si contenterà, che io medesimo a bocca sodisfaccia al nolersuo. Et le bacio la mano. Di Venetia, a' x x v 1 1. di Decembre, 1550.

# A M. FAOSTINO DELFINO.

NESSVNA cosa piu debbo, e nessuna piu uoglio, che sodisfare a uoi, M. Faostino mio,

10

mio, et a M. Luigi, uostro fratello: i qualisempre amai molto per la speranza, che mi porgeuan gli studi uostri; et hora, essendo l'amor peruenuto al sommo, comincio ad honorarui. percioche quella uirtù, che io aspettana di nedere in uoi, è già quasi presente, si come da' chiari segni posso comprendere. se adunque era ufficio mio, se desiderio insieme, si come ueramente era e quello, e questo, di rispondere alla uostra lettera, tutta pienadi amoreuolezza, tutta ornata di eloquenza: non dee caderui nell'animo, ch'io mi sia rimaso di farlo per le mie usate occupationi, ma piu tosto perche qualche estraordinario accidente me ne habbia ritratto. cosi uorrei che credeste: e che cosi habbia ad essere, la uostra prudenza me ne rende quasi cer to. Videmi Lorenzo a letto, & harauui, stimo, rapportato quello, ch'io gli narrai; che quel mio catarro, quel mio sempiterno nimico, dopo l'hauermi piu uolte assalito, sempre con danno della complessione, era finalmente uenua sermarmisi sopra l'occhio destro, e tormentaualo in guisa, che l'usato seruigio non rendeun. cosi dissi a Lorenzo. a uoi dirò hora quello, che so douerui recare molta contentezza: che il dolore, il quale con agre punture mi ha tenuto in affanno parecchi di, è hora scemato in buo na parte: e douerà quella temperanza, che mi regge,

i sem

lorge-

ir per-

· per-

derein

iari se-

amente

1 40 874

, Tutta

ell'ani-

W W 2-

rualche

stratio.

a adef-

प्याः त्य

na, fii-

u; che

INDICO,

re con

Menny-

77.27.-

ende-

112 10,

: che

erit-

buo

emi

ge,

regge, dalla quale maggior beneficio, che da' medici, riconosco, hauermi tosto renduto l'inte ro beneficio della sanità . che così a Dio piaccia: alla cui uolontà, intendo, sempre che sia sogget ta la mia. A gli studi, alle scienze, all'operare in ogni cosa lodeuolmente, a che debbo io confor tarui? se pienamente io ui conosco, egli è souer chio . ma chi meglio alla uirtii u'inuita, che la bellezza di lei medesima? fisate gli occhi in que sta, M. Faostino, e uoi M. Luigi, cosi pari d'in gegno, come in amore congiunti: e sentirete incontanente rapirui a bel desiderio di gloria, a quel desiderio, che al bisanolo nostro su scala di falire al cielo. Padona come che sia città, doue piu, che altroue, quelle dottrine, dalle quali nasce il ben uiuere, si apprendono; ha però di molti contrari all'età uostra, per la mescolanza de' costumi diuersi, da' quali, come da diuersi humori in un corpo, mala qualità può generarsi . a questi contrari pensando, si come penso io alcuna uolta per tenerez za dell'honor uostro, fortemente sarei costretto a temere; se non pen sassi insieme, che uoi hauete per conoscerli giudicio, e per fuggirli l'animo ben disposto. qui essendo uoi di età minore, che hora non sete, parte riuolgendo le carte de' pregiati antichi, parte conuersando co' buoni, dirò ancora (se di tanto dire mi è conceduto) al suono della mia HOCE

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

noce ui sete mezzo affinati ne gli habiti uirtuosi . crescono in uoi gli anni : cresca il ualore insieme, & a principij corrisponda il fine. non cre diate però, che cosi io uiscriua, perche io dubiti se facciate, ono, quel che di fare ui è richiesto; ma perche, facendolo, ui rallegriate: giouandomi di credere, che, quali sempre foste, tali sempre essere uogliate, cioè tanto diligenti ad abbracciare ogni lodeuole opera, quanto auueduti a saperui ritrarre disotto a certe occasioni, dalle quali alcuna brutta macchia sopra'l nome uostro potrebbe cadere. Questa credenza è cagione, che, recando in poche le molte parole, una sola cosa io intendo di ricordarui, dalla qua le tutte le altre, che a beneficio uostro potrei dirui, dependono questa è, che in ogni uostro pensiero, in ogni uostra attione ui sia sempre quida il timore di Dio: il quale ui trarrà fuori de gli errori del mondo, e per sicura uia a quel fine, oue mirate, con infinita lode uostra, e con somma contentezza di chi ui ama, ageuolmente ui condurrà. State sani. a' XXIII. di Decembre, 1554.

A M.

rtuos

e in-

on cre

dubiti nesto:

101LTI-

te, tali

Enti ad

auus-

Cafioni,

lnome

14 8 64-

barole,

illa qua

potrei

uoftro

lemore

a fuori

a quel

, e con

Imen-

II. di

N.

A M. GIOVANNI FORMENTO, Secretario in Milano della Signoria di Venetia.

CHEVOSTRA Mag.m'habbiasempre amato, si come piu uolte con accoglienze pie ne di cortese affetto mi ha fatto conoscere; io ne fo quella stima, che soglio di quelle cose, dalle quali molto honore mi nasce. ma che ella hora l'amore mi dimostri nella persona di mio fratel lo; cresce in molti doppi la contentezzamia; e uolentieri con questa lettera quelle gratie, ch'io debbo, ne le renderei, se fosse in mia mano di trouar parole alla uolontà & al pensiero conformi.il che non potendo, restache a quella parte, ch'io posso, con ogni studio intenda: che è di conseruare eternamente nella memoria gli effetti della sua gentilezza, & di rammemorarli ame stesso del continouo, predicandoli altrui in qualunque occasione mi si offerirà. e ben che il desiderio mi sospinga a pregarla, che le piaccia di perseuerar nel corso della sua amoreuolezza, & humanità, porgendo a mio fratello nelle facende, ch'egli tratta costi, qualche parte del suo fauore: nondimeno l'opinione, che sempre ho portato della sua bontà, confermata hora dall'opere ch'io ne ueggo presenti, mi ritiene, e dammi a credere, che, ciò facendo, farei

farei ufficio poco necessario. la onde, lasciato da canto quel che io reputo souerchio, pregola solamente, che a se stessa faccia a credere, che quanto ella ha già adoperato a beneficio di esso mio fratello, cioè di me stesso, col clarissimo Soranzo; e quanto opera tuttauia in accarezzarlo, so honorarlo; e finalmente quelli effetti, che dalla sua gentil natura uerso lui procederanno; sia per essere un nodo, che amendue ci legherà nell'osseruanza e seruitù di lei, si, che sciorlo forza di tempo, o uarietà di acciden ti non potrà giamai. E senza piu dirle altro, alla sua buona gratia con esso lui humilmente mi raccommando. Di Venetia, a' xxix. di Marzo, 1555.

## A M. OTTAVIANO FERRARIO.

NE LE lettere scrittemia' di passati da M. Antonio mio fratello, ne le due uostre ultime, amendue di amore, e di cortese affetto ripiene, cosa nuoua mi hanno dato a uedere, mostrandomi l'affanno, che uoi hauete sostenuto per la mia graue infermità, & l'allegrezza c'hauete sentita, intendendo che io era uscito di periglio. così piaccia a Dio, che di cotesto amore, di così fatta dispositione di animo io ue ne possa un giorno rendere con gli effetti quelle gratie,

Ciato

egola

e, che

di ello

tiffmo

tarez-

i effet-

proce-

mendue

ilei, fi,

acciden.

e altro, ilmente

XXIX.

Mati da

re ulti-

etto 77-

e, mo-

enuco

78272

u (cito

rete (to

110 HE

melle

ttie,

gratie, che a tutte l'hore con la mente ui rendo. & uoglio, che sappiate, e tegniate per fermo, che, se cosa alcuna è, la quale possa rendermi piu caro a me stesso, ella è, il uedermi esser cosi caro auoi, che sete amolti, e douereste essere a tutti, carissimo per li meriti della dottrina, e bontà uostra. Hora per accrescerui contentezza, dico che mi pare di hauer finalmente, aiutandomi Dio, uinto il male, dopo una contesa dimolti mesi; nella quale io mi sono trouato piu di una uolta a duro partito, e con rischio grande di lasciarui la uita. è ben uero, che io ui ho consumate le forze, e perduto il sangue: ma spero, che mi uerrà fatto di presto racquistare e quelle, e questo, accrescendo, si come ho cominciato, ogni giorno con moderata misura la quantità del cibo, e l'uso dello essercitio. oltra che da certe altre cose, le quali questo uerno ho prouato esfermi dannose, io mi guardo, come da mortal nimici. il che, non so, come uoi siate per comportare, essendoui fra queste un grande amico uostro. di cui però, io non so, se io mi debba affatto dolere; conoscendo, che quáto egli mi ha nociuto al corpo, tanto mi ha giouato all'animo. ma per hora si attenderà solamente alla parte piu necessaria: che così il bisogno richiede: e della piunobile si terrà cura a miglior tempo: confortandomi massimamente uoi, che

che sete filosofo, che allo studio della uita, lasciato da canto ogni altro studio, io riuolga ogni mia diligenza. e con troppo bell'arte, per a ciò maggiormente sospignermi, quella parte ui ha uete soggiunto, oue dite, che mio fratello promette di voler procacciare a me & a miei figliuoli quanto di commodo dall'ingegno, e dall'industria sua potrà mai nascere . piacemi oltra modo, non tanto ch'egli sia a ciò fare disposto, di che non mi cadde mai nell'animo di pensare altramente; quanto, che si rallegri di ragionarne con gli amici . segno manifesto di trop po feruente amore: il quale io uoglio sempre Stimare assai piu, che quanto frutto, e quante sostanze me ne possano auuenire. A uoi Sig. mio, del souerchio ufficio, che con esso lui hauete fatto, incitandolo nel corso, gratie però io sono tenuto di rendere; e le ui rendo di cuore, mirando piu alla uolontà uostra, che allo effetto . a lui , per guiderdone di questa bontà, spero che Dio doner à miglior fortuna, che fin'hora no ha hauuto: e la piu conforme al desiderio suo so che sarà, di poter meco insieme, douunque io mistarò, menar la sua uita: intorno al quale effetto io misono da due anni in qua grandemen te affaticato con poco felice auuenimento.ma non intendo, che piu oltre lui di me, & me di lui, altrui durezza priui: & ho proposto, non

a, la-

la ogni

Tació

te uiha

lo pro-

mei fi-

redifio-

o di pen-

ndi ra-

o di trop

Sempre

e quante

noi Sig.

0/10/1-

e percio

di chore,

llo effet-

à, (bero

bor 1 710

to suo so

A. GHE 10

I quale

idemen

10 . 771.1

me di

0,71011

po-

19

potendo oue piu uoleua, iui goderlo, oue mi fic conceduto. Egli mi scrisse a' di passati, che uoi mi mandereste il libro, del quale bora mi scriuete. uorrei che cosi haueste fatto. percioche sarebbe a quest'hora assai uicino alla stampa. la done, connenendomi tosto ire a' bagni, e star dapoi in uilla intorno a due mesi, non so quasi neder tempo, ch' io possa sodisfare in ciò al desiderio mio, maggior certamente del uostro, e somigliante a quello del compare. & a mezzo Settembre penso d'inuiarmi uerso Roma; solo che lo stato della mia complessione il comporti, & altro non mi occorra in contrario. Il Mureto, degno ueramente dell'amicitia uostra, si come uoi sete dignissimo della sua, ui honora molto per le mie parole, & insieme per quel ch'egli ha udito da altre persone della uostra eccellente scienza, & universal notitia delle lingue: e sente infinita allegrezza, che cotanto ui piaccia il suo comento sopra Catullo : ne si cura, che'l Momo il riprenda, hauendo Apollo, che'l loda. Mandoui'l mio discorso, che chiedete, intorno all'ufficio dell'oratore: il quale, desidera rei, che, disputando dell'eloquenza, cosi eloqué temente parlasse, che ui facesse buone le sue ragioni. ma pare, che, quasi presago del contrario, timidamente a uoi ne uenga. io ueramente, si come poco dell'ingegno mio, così molto della buma-

humanità uostra mi prometto. uoglio dire; che, non essendo io oso di considarmi, che questo mio componimento u'habbia a sodisfare; percioche conosco, chi uoi sete, e chi sono io: si mi confido almeno, che noi siate per correggerlo, douunque ui parrà che le opinioni contengano errore: e, doue giudicherete che queste bene stiano, piacciaui nondimeno di ritoccarlo, e ripulirlo con la lima del uostro giudicio, per abbellirlo di certe gratie di lingua, ch'io ueggo ri lucere per entro allo scriuer nostro. & intendete, come io scriuo, cioè senza alcuna ironia. che non mi piace in questa parte di punto rassomigliarmi a quel tanto sauio maestro del uostro maestro. Ho qualche capriccio, se hauerò sanità, & otio, di spiegare l'arte della retorica per uia di discorso, esopra tutto la materia dello imitare: nella quale ho ghiribizzato gran tempo; e parmi di hauerui trouato di moltisecreti, i quali fin' hora il uolgo non conosce. che me ne consigliate? State sano: e salutate per nome mio, tra gli altri amici uostri, que' due tanto uirtuosi, il Sig. Bartolomeo Capra, & il Sig. Annibale dalla Croce. Di Venetia, a XXV. di Maggio, 1555.

DISCOR-

dire;

mefo

; per-

: si mi

gerlo,

शाद्र याव

te bene

0, 87%-

Der 16-

reggon

Work-

World.

to rally-

ed mostro

ero Coni-

retories

eria del-

to grm

100/11/6-

(ce.che

ate per

me, que

71,0

etia, 1

OR-

# DISCORSO INTORNO ALL'VFFI-CIO DELL'ORATORE.

SI COME la lode & il biasimo nascono da quelli effetti, che sono proprij di noi medesimi; onde non si loda alcuno, per esser ricco, o gagliardo; ne, per esser pouero, o debole, si biasima; douendosi riconoscer le ricchezze, & le forze piu dalla fortuna, e dalla natura, che danoi medesimi: cosi l'oratore, se egli persuade, o non persuade, non però sempre di lode, ne sempre di biasimo è degno. percioche può non persuadere, e nondimeno esser buon oratore: si come può esser buon nocchiero uno, che rompe la naue; e buon capitano uno, ch'è uinto: essendo forza maggiore ne gli accidenti, che nell'arte del nocchiero, e nell'intelligenza del capitano. è dunque l'ufficio dell'oratore il parlare in modo, che possa persuadere: & bastagli dir bene, quantunque a quel, che egli dice, non sempre l'animo del giudice consenta. E parmi, che il dir bene, & il persuadere habbiano somiglianza con l'honesto, e con l'honore. percioche si come non sempre dopo l'honesto segue l'honore; e nondimeno l'honesto è lodato; perche il suo fine non consiste nell'honore, ma nella persettione dell' anima intellettina: così non sempre, qualunque

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

que oratore eloquentemente parla, persuade; & nondimeno, perche è giunto al suo fine, che è la perfettione dell'arte, dee esser lodato. se dall'arte seguisse sempre quell'effetto, che l'artefice desidera; sempre sarebbe utile la medicina: la quale è però inutile molte uolte, per colpa del soggetto: manociua ellanon è giamai, essendo amministrata da medico perito. così l'arte della retorica non può far sempre felice l'oratore; essendo troppo alcuna uolta inferiore alla natura della causa; ma può ben fare, ch'egli non commetta cosa, per la quale sia infelice: di maniera che si dee amarla, non solamente perche molte uolte è utile, ma perche non è mai dannosa. E benche, quanto a lei, non può errare: percioche, se ella errasse, non sarebbe arte: nondimeno tanto maggior effetto produce, quanto è piu capace, & piu fertile quell'ingegno, oue ella è sparsa, e seminata . percioche si come l'arte è nata dalla natura, cosi unole esser da lei nodrita, et aiutata; e quanto piu di lei manca, tanto piu si fa debole, e caduca, a guisa di tenera pianta, che, mancandole il suo natio humore, ageuolmente si secca. la onde se di amendue non può esser l'oratore parimente partecipe; e piu deside rabile, che sia in lui difetto di arte, e soprabon danza di natura, che all'incontro difetto di que Ita.

suade;

le, che

ato. se

rel'ar-

medici-

per col-

Jamai,

to . cof

re felice

mferio-

m fare,

le liam-

non fo-

ms per-

Monto 4

criste,

Liggior

or pin

e semi-

1/12714-

utata;

fa de-

, che,

men-

to ef-

leside

abon

que

Ata,

sta, e soprabondanza di quella; essendo ragioneuole, che, doue il periglio è commune, si desideri la conseruatione del piu nobile. e che sia piu nobile la natura, si conosce da questo, che ella è madre dell'arte, & come producente deue essere al prodotto anteposta. ma se auer rà, che perfetta arte con perfetta natura si rincontri: piu si scoprirà la uirtù dell'una e dell'altra; si come piu produce un fertile terreno, quando è da dotta e diligente mano coltinato. percioche ne Apelle col pennello, e co' colori di un'altro pittore hauerebbe potuto formare così bella quella V enere, che fe stupire la Grecia: ne col pennello, e co' colori di Apelle, un'altro pittore la medesima V enere hauerebbe dipinta , necessario è, che quelle parti, le quali concorrono alla perfettione del tutto, ciascuna nell'esser suo sia perfetta. ne senza elette pietre fermo edificio farà qual si uoglia bene intendente architetto: ne senza finissime armi ualoroso soldato combattendo uincerà: ne sarà chia ra la luce del fuoco in aria grossa; quantunque egli di sua natura, come fuoco, sia lucido, & apparente. onde fa di mestiero, che l'arte sia con la natura accompagnata. & essendo cosi; l'artefice somministrerà all'una pigliando dall'altra; & amendue dapoi con la essercitatione accrescerà, conducendole tanto oltre, che ouero

ouero elle arriuino a perfettione, o almeno si al lontanino da que'uitij sche mostrano l'imperset tione. Di queste tre parti l'oratore si servira in torno a tre generi; e seruirassene in tre modi.le parti sono natura, arte, essercitatione: i generi, Dimostratino, Deliberatino, Giudiciale: i modi, insegnare, dilettare, muouere. Le parti sono tutte tre in ogni genere necessarie: i generi bora separatamente si trattano, bora tutti tre in una occasione, come quando si difende un'ho micida benemerito del publico. percioche, ef-Sendo allhora il proprio genere Giudiciale, nondimeno l'oratore è constretto ad entrare nel Di mostratiuo, & lodare il reo, quanto piu può, di quello ch'egli ha operato a beneficio della pa tria. e, fatto questo, si riuolge al Deliberatiuo; e considera, se si dee uccidere un'homicida utile alla patria. e perche uede, che, lo auicinarsi allo stato della causa, è contrario al suo dissegno; ua diuagando ne gli altri due generi; &, a guisa di aueduto soldato, non iscopre quella parte, oue può essere offeso; ma, doue piu sieuro, e meglio armato si conosce, con quella parte si fa incontro al nimico. I modi benche tutti tre siano necessari; nondimeno, perche l'oggetto dell'oratore è di muouere l'animo del giudice, e di condurlo done egli desidera; pare che l'insegnare, & il dilettare siano inseriori

10 fial

perfet

urin

nodi, le

genen.

:2 modi,

arti 6-

1 genen

tutti tre

oce miles

ioche, ef-

tale, un-

ire nel Di

piu può,

o della pa

ber stim;

ricida un-

amenar-

Suo diste-

ग्रा ; क

re quels

ne piu !-

on quelle

di benche

, perche

nimo del

a; pare

17 677071

al muouere, al quale, come mezzi al fine, sono indrizzati. E uero, che l'insegnare non è in tutto separato dal muouere: percioche l'oratore, che insegna, dà cognitione al giudice; & ogni cognitione è moto dell'animo. e medesimamente il muouere non è priuo in tutto dell'insegnare: percioche l'oratore non può muouere, fe non dimostra quel che può seguire o di lode, o di biasimo, o di utile, o di danno: & così in un istesso tempo viene ad insegnare. nondimeno è piu esficace, e piu accommodato a persuadere quell'oratore, che molto muoue, e poco insegna, che quello, il quale, insegnando molto, poco muoue. e però, nella causa di Ctesiphonte, Eschine, che insegnaua, fu uinto da Demosthene, che moueua. si come adunque al dilettare l'insegnare, cost all'insegnare il muouere è superiore. E benche di queste tre parti l'insegnare habbia per fondamento la giustitia, sopra la quale si fermano le leggi: non segue però, che con questa sola parte l'oratore al desiderato effetto si conduca. percioche, se io ponessi il muo uere per contrario dell'insegnare; porrei insieme, che come contrari a contrari fini mirassero; & che, si come l'insegnare alla giustitia mira, cosi il muouere l'ingiustitia seguisse. et essendo cosi; io sarei molto ingiusto, se tenessi che alla giustitia non cedesse l'ingiustitia. ma non è il pa ragone

ragone, ch'io fo, fra contrari, anzi è fra simili, e talmente simili, che alcuna uolta nella forma loro disagguaglianza ueruna non si riconosce. percioche si come dell'insegnare è propria la giustitia: così del muouere l'equità: le quali amendue sono uirtù, e molte uolte in mo do unite, che non può l'oratore separarle con l'arte, ma, quanto piu l'una difende, tanto piu l'altra conserua. Sono adunque simili, e congiunte per natura, ma diverse, e separabili per gli accidenti. percioche la giustitia è stabile, e sempre si accorda con la legge: ma la equità molte uolte è uaga, e gira insieme col discorso, seguendo il sentimento commune, come superiore alla legge, e come lume di uerità, acceso da maggior lume, cioè dalla diuina giustitia; alla quale è necessario che l'humana giustitia, cópresa dalle leggi, sia di gran lunga inferiore. Sa rà adunque alcuna uolta la giustitia senza l'equità; & non sarà mai l'equità senza la giustitia. che è come dire, che l'una non fie sempre lodeuole, & l'altra non fie mai da biasimo accompagnata. percioche la perfettione della giu stitia consiste nell'osseruar quel che la legge com manda: & la perfettione dell'equità nell'ubidire alla ragione. la ragione non pecca; perche, come ragione, è sempre giusta: & la legge può peccare, o perche non fu perfetta giustitia in chi la

a simi-

ta nella

n sirico-

e è pro-

] Mit 2: Le

te in mo

tanto più

trabili per

Aabile, e

La equita

discorto,

me supe-

a, acción

fitia; 1-

11t12, co-

TIOTE. SI

enzal'e-

Liginsti-

e Sempre

mo 11-

della giu

ggecom

iell'ubi-

perche,

ge pus

a in chi

11

23

la scrisse; o perche, se fu, la qualità de tempi riuolge lo stato del mondo, e muta forma alla ui ta ciuile, & fa giusto quel che già su ingiusto, & inginsto quel che per giusto futenuto. A me pare, chie dal muouere dependa la maggior'eccellenza dell'oratore: & che, si come alla perfettione dell'animale non bastano il uigore, & il senso, ma ui si ricerca la ragione; così alla per fettione dell'oratore non bastino il dilettare, e l'insegnare, ma il muouere ui sia necessario.e si come, oue si uede esser la ragione, iui è necessario che siano & il uigore, & il senso; essendo conseguenza naturale, che col piu nobile uadano insieme i men nobili : così , qualunque oratoresarà atto a muouer l'animo del giudice, il me desimo sarà parimente atto a dilettarlo, & instruirlo. percioche essendo al muouere necessari l'ingegno, e la prudenza, l'uno per ritrouar gli argomenti, l'altra per ordinarli: si come con queste due parti unite si muoue, cosi con le medesime non solamente unite, ma separate si dilet ta, & insegna, bastando per dilettare l'ingεgno, & per insegnare la prudenza. Se adunque l'oratore e per natura, e per arte, le quali con la essercitatione si fanno perfette, sarà tale, che sappia muouere, e che muoua, quando parla: nel saper muouere sodisfarà all'ufficio suo; nel muouere conseguirà il suo fine. l'ufficio è sempre

pre certo, quando l'arte è perfetta: mail fine è fallace, o per ignoranza del giudice, o per pas sione, o perche la causa è tale, che l'arte non può fare effetto: si come auiene alcuna uolta, che un prattico arciere non ferisce, oue mira, non perche non sia diritto lo strale, o giusto l'occhio che l'inuia; ma perche lo piega il uento, e fallo uscire di quella linea, che dall'occhio al segno era condotta. e però si può conchiudere, che l'ufficio, & insieme la lode dell'oratore non consiste nel uincer la causa, ch'egli tratta, ma nel trattarla di maniera, che per colpa sua non si perda. et a suggire questa colpa, cioè a conoscere la dottrina del muouere, nella quale si con tengono l'inuentione, & la dispositione, come che ui siano molti precetti, nondimeno a me non pare che basti quel che nelle antiche e nelle moderne carte si legge . percioche alcuniscrittori si sono affaticati intorno a certi generali, i quali per la maggior parte ad ogni mezzano ingegno senza estrinseco lume sono manifesti. alcuni altri, di piu sottile discorso, e piu alto sapere dota ti, hanno detto, et insegnato cose nel uero molto utili, e belle, escoperto moltisegreti, che alla commune intelligenza erano occulti; ma non hanno informata l'arte con gli essempi. la quale, a giudicio mio, è parte tanto necessaria, quan to a giudicare una pittura è necessario il lume.

PRIMO

wil fine

per pas

trte non

z uolta.

le mira,

infolog-

Hento e

bio al fe-

chindere.

store me

2112, 912

2 (in 1907

La cono-

rale from

ne, come

4 me mm

nelle mo-

izittim li

, i quals

mgegno

בנחו בן-

ere dota

o molto

che alla

1911 1107

la qua-

1, quan

lume.

la uera uia sarebbe, per condurci ageuolmente a lode di eloquenza, il formare una retorica sopra Demosthene, e Cicerone, e ridurre quelle due perfette nature sotto l'arte, e ristrigner l'arte sotto a pochi capi. percioche quella sarebbe arte perfetta, la quale con essempio di perfetta natura fosse dimostrata; non potendo essere eccellente una idea, se non sono eccellenti i par ticolari, onde ella nasce. ma chi è, che tanto ua glia? chi sapra far paragone delle singular uirtù di quei due divini intelletti? chi scoprirà oue sono simili l'uno all'altro, oue dinersi, one contrari? chi mostrerà le ragioni, perche, essendo diuersi, o contrari, ne l'uno, ne l'altro pecca, ma l'uno e l'altro è marauiglioso & eccellente? e se questo è difficile, come ueramente è: quanto piu difficile sarà sopra i loro essempi formare altri essempi, che di bellezza corrispondano? e con gli accidenti de' tempi nostri raffigurare il lume dell'antica eloquenza? io non uoglio, che il retore mi mostri, oue sia la narratione, ne do ue si divida, ne doue si confermi. questi non sono isemi, da' quali può nascer la uera e pura sostanza dell'eloquenza. questa è una commune, e materiale uiuanda, che contenta, e satia il uolgo . piu dilicato assai , e piu spirituale è il cibo, che appetiscono i nobili intelletti: i quali non si contentano della mediocrità, ne a basse,

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

& ordinarie imprese si degnano di chinarsi, ma sempre alla gloriosa cima della immortalità cer cano di ascendere. A questi tali adunque uoglio io che sia scritta una retorica diuersa assai da quelle, che si leggono: e uoglio, che il retore, che la scriuerà, habbia nella mente due idee, l'una imperfetta, l'altra perfetta: e che con la imperfettami rappresenti la mia imperfettione, e con la perfetta la perfettione de gli antichi, cioè di quei due, che fra gli antichi furono perfetti: e cosi, mettendomi inanzi a gli occhi due essempi di parlare, l'un cattiuo, formato da lui secondo la corrotta usanza de gli oratori mo derni; l'altro buono, scielto da gli scritti de gli an tichi; nel cattino mi faccia uedere, done io pecco; nel buono m'insegni la norma di non peccare. o che lume, o che chiarezza si hauerà da questo paragone: il quale ci farà uedere, che quel, che hora ci pare esser molto, perauuentu ra è poco piu di nulla. Ma perche questo retore, il quale io uorrei che ci ammaestrasse co'suoi scritti, io per me non so uedere, ou' egli sia: sarà gran uentura, se con la regola sola de' precetti, che fin' hora intorno a quest' arte si hanno, potremo appressarci, non che arriuare, alla forza di Demosthene; le cui parole erano folgori, etuoni; & a quella di Cicerone; il quale pote tanto col suo dire, che indusse alcuna uolta

PRIMO.

arli, ma

alità cer

ne noglio

ie il reto-

due idee.

che conla

perfettio-

e gli anti-

ichi furon

4 gli ocon

formato da

or atori mo

tti de gli an

one io pec-

non pecca-

hauera da

edere, de

PET AUMETTA

esto retore, Te co's in

gli fia: fa-

a de' pre-

rte lihat-

rivare, al-

erano fol-

; il quale ma uolta il popolo Romano a riprouare quelle leggi, che manifesto beneficio gli apportauano. tanto potremmo ancor noi, se tanto sapessimo: e tanto saperemmo, se di sapere ci fosse mostrata la uia. Conchiudo, che dalla disciplina di un retore perfetto molti perfetti oratori possono riuscire, si come da un sigillo molte forme; ma che non può il retore esser perfetto, se dal suo dire, o da' suoi scritti non si conosce ch'egli prima sia perfetto oratore. percioche, l'insegnar la ragione, è proprio del retore: ma, il saper sigurar la ragione con l'essempio, è piu proprio dell'oratore, che del retore. e benche la ragione sia piu che l'essempio necessaria, e per se stessa grandemente ci gioui: nondimeno, per che molte uolte non uediamo chiaramente quel ch'ella significa, ci giouerà molto piu, se sarà secondo il bisogno illustrata da gli essempi; i quali a guisa di specchio rappresentano all'intelletto nostro la figura dell'arte.

### AL CAPITANO OLIVA.

OIME, che fiero accidente è questo, che mi è peruenuto a gli orecchi? come potrò io tro uar cosi esficace ragione, che hasti non dico per confortare V. S. che fratello gli su, e come fratello l'amò, ma per dare alcun resrigerio a me stesso, che l'osseruai sempre, & amai quando de to

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

to un'amico possa l'altro, per quelle qualità, ch'egli haueua dalla natura riceunte, & accresciute poi con l'industria fino al sommo. che, s'egli & a piu matura stagione de gli anni suoi, e per usate nie si fosse di nita partito, grane assai meno sarebbe, e piu ageuole a sostenere la nostra passione: ma che, quando piu con l'età fioriua, quando con la uirtù a maggior gradi s'inalzaua, cosi d'improuiso a uiua forza crudel fortuna se l'habbia rapito, io non me ne posso dar pace, io me ne struggo tutto, io mi dileguo nel pensarui: e come che spesso ricorra con la mente a quelle cose, che ho lette, uedute, & udite, per indi prendere a questa ferita salutifero rimedio; non però ne la dottrina, ne l'isperienza, ne la memoria di ueruno essempio punto mi gioua; e sento, che la grauezza del male auanza di gran lunga la uirtu di qual si uoglia medicina. che debbo io adunque farmi? o per qual cagione mi sono io mosso a scriuere a V. S? non per altra, che per accompagnare le mie lagrime con le sue . che perauuentura, dopo che uersato haueremo un largo riuo di amaro pianto, dopo gittati profondi sospiri, dopo fatti molti lamenti, scemera in parte la nostra commune pena: et allhora, aiutati insieme dal tempo, la cui forza ogni cosa humana rende minore, gli animi nostri, che sono hora troppo pin

qualità.

raccre.

o. che.

omi suoi,

grave of-

tenere L

conl'et

tor gradi

-מוז בבדום

non me ne

atto, iom

no ricorra

e, ueduce, Erita falu-

112,110 1-

o el empo

wezza del

di qual si

we farm?

CTIMETE 1

ragnarele

tura, doo di ama-

iri, dopo

Lanofra

ieme dal

u rende

s troppo

pin

piu del conueneuole turbati, a quieto stato ageuolmente ridurremo . cosi mi gioua di sperare: e giouami insieme di credere, che la speranza non fie uana. Sarammi caro di sapere, se V.S. è per soggiornare questa state in Goito; e se i pensieri suoi, come a' di passati con molta mia contentezza da lei intesi, mirano al dolce riposo de' solinghi luoghi, & a quella uita, che tanto piacque a chi già meglio di noi il frutto della uera uita conobbe. se cosi udirò ch'ella sia per fare; uederò, se fie possibile, d'impetrare dalle mie occupationi tanto di tempo, che possa uenire per uia di diporto a godermi per dieci giorni coteste belle contrade: la uista delle quali, mi rendo certo, che riuocherà in me parte di quel uigore, che mi hanno tolto i miei lunghi maninconosi pensieri . pregola adunque a darmi di ciò ragguaglio, & a raccommandarmi all'altro suo fratello, condolendo si con esso lui tanto a nome mio, quanto hora io con lei mi dolgo, e dorrommi infino a tanto, che il tépo amendue ci consoli. Di Venetia, a' XIII. di Mag. 1555.

# AL VESCOVO DI CENEDA, Legato di Perugia.

Essendo piaciuto a V. S. Reuerendiss. di farmi così raro dono; io considero questo suo uirtuoso atto in due modi, e per se D 2 stesso

stesso, e per le circonstanze. per se stesso egli è tale, che merita lode da ogniuno, & obligo particolare da me. percioche la sua liberalità gioua a me con l'effetto, & a gli altri può recar utile con l'essempio, uedendosi che i signori, a' quali, per esser nobilmente nati, & per hauer loro la fortuna posto in mano gran parte de' suoi beni, di molto giouare al mondo si conueniua, pare che non sappiano entrare nella uia della beneficenza, se, chi loro uada inanti, prima non ueggano. Dee adunque il beneficio di V. S. se io uoglio misurarlo a ragione di quantità, parermi assai grande, si come ueramente è; come che io mi renda certo, che l'effetto non pareggiala uolonta, & al suo nobilissimo animo non ha proportione, ne corrispondenza, ma mi gioua di pensare insieme alcune qualità, le quali rendono l'obligo mio quasi infinito. percioche V.S. prima che operasse in me questo cortese effetto, non fu mai da me seruita in alcun tempo, non mi parlò, non mi uide mai; anzi quel giorno istesso, che mi conobbe in casa di Monsignor Reuerendissimo Legato, il quale io fra miei piu felici giorni ho posto, dopo hauermi accolto conbenigno aspetto, & con parole honorato, si dispose insieme a farmi beneficio, mossa primieramente da sua natural uirtù, che sempre a ben' operare la sospigne; dapor

PRIMO. poi forse da qualche opinione, ch'io fossitale, quale sempre desiderai di essere, & hora piu che mai, per essere degno seruitore di cosi uirtuoso Signore. nel qual proposito le dico, che, se la uolontà e lo studio può accrescer forze alla debolezzamia; m'ingegnerò di honorarla in guisa, che l'animo mio, hora noto solamente a me stesso, per qualche chiaro segno sia palese a molti. e tanto mi appago di questa speranza; che, se hora con parole in questa lettera non la ringratio come per l'ordinario se costuma, a me stesso me ne scuso; & che V. S. il medesimo faccia, grandemente la prego. Le bacio riuerentemente la mano. Di Venetia, a' XVI. di Marzo, 1555.

To egh

obligo o

iberalit?

può re-

i signori,

5 perba-

n parte de

) It comme-

nella ma

mante, pri-

beneficio

re di quin-

WET STOKE THE

effetto um

יאנה פמונו

ndenza, ma

qualita, le

mito.per-

me que to ruita mal-

e mai; all-

em casa di

, il quale

dopo ha-

y compa-

rmi beneuural ur-

igne; da-

## A M. BERNARDINO PARTHENIO, eletto lettore nell'academia di Vicenza.

OLTRA modo e con uoi mi rallegro, e con quella magnifica città dell'honorato pensiero intorno all'academia: della quale usciranno, come del cauallo Troiano, in poco tempo eccellentissimi huomini, i quali empieranno non pur Vicenza, loro patria, ma Italia tutta della gloria del nome loro. non si può ueramente farne altro giudicio, considerata con la prontez za di cotesti ingegni, che uoi harete da esserci
D a tare,

tare la finezza delle uostre lettere, e la gentil maniera, propria di uoi solo, nel dimostrarle. duolmi, che il mio Aldo non sia o in età maggiore, o in migliore stato di complessione. che non hauerei in cosi fatta occasione mancato a me stesso. entrate pure, signor compare mio, con franco animo in questa heroica impresa, e communicate altrui i tesori della uera dottrina parte con la uoce, e parte ancora con la pen na. che non ho dubio, che nell'amenità di cosi uaga stanza non ui si desti desiderio di qualche bella poesia. al che douerà sospignerui la rimembranza, che ogni tratto il luogo ui darà, del dottissimo Trissino; in cui, a giudicio mio, chiarissimo essempio ha ueduto l'età nostra della perfettione delle tre piu pregiate lingue. & io non mi rimarrò, se a ciò per qualche accidente sarete tardo, di spronarui, e, se correrete, d'inanimarui, e lodarui: come spero che auerrà. Pregoui a salutare con molto affetto in nome mio il nostro signor caualliere de' Garzadori: al quale, per la sua gentil natura, parmi di esser molto tenuto. State sano. Di Venetia, a' xx. di Maggio, 1555.

## AL MEDESIMO.

V o I sete colmo di miseria, per la morte del uostro unico figliuolo, mio cariss. figliuoccio:

0

la gentil sostrarle.

eta maz-

lone, che

hancato 1

dare mio.

impresa,

era dottri.

a con Liga

enità din-

rio di qui-

merus lan-

10 mdain,

udicio mii.

mostradi-

lingue. &

he acciden-

correrett,

o che auti-

fetto nine e' Garza-

ara, pami

Di Veni

la morte

glinoccio:

28

et io ripieno di tribolatione, per la poca sanità, non pur di me stesso, che già dal lungo costume posso hauer apparata la patienza, ma del mio maggior figliuolo, ferma speranza, e rifugio della mia non lontana uecchiezza. Dio ui doni fortezza per sostenere cosi graue sciagura, quanto è stata la perdita di così amabile figliuolino: & a me porga refrigerio con la saluezza del mio; nella cui uita io uiuo, e tanto son caro a mestesso, quanto egli disperanza mi porge e di lunga uita, e di buona riuscita cosi ne' costumi, come nel sapere. Riuolgete l'animo, signor compare, a men dolorosi pensieri, e conservateui a noi; poi che a uoi il nostro commune desiderio non ha potuto conseruare quel pretioso tesoro, che hora è goduto in cielo da chi piu di noi n'è degno. Salutate l'honorato mio signor cauallier Garzadori. Di Venetia, il di di Pasqua, 1556.

### A M. LODOVICO CASTELVETRO.

V. S. NON potrebbe mai credere, quanto io habbia cominciato ad amarla, & osseruarla piu dell'usato, dopo quel cortese atto, che a' di passati le piacque di usar meco, quando uenne a uisitarmi, che infermaua: che sucosa nel uero tanto da me desiderata, quanto suori della opinione, non già mia, che sempre la riputai e prenione, non già mia, che sempre la riputai e dicai

dicai per humanissima, e sauissima, ma di molti altri, che amano e di fingere quel che non è, & a quel, che è, dare interpretatione molto dal uero lontana. e da quel giorno in qua ho cercato con ogni studio alcuna occasione per accertarla & assicurarla interamente dell'animo mio: ne però fin' hora mi è potuto uenir fatto di sodisfarmi. laonde, per darle segno di quanto di lei mi prometto, e per conseguente di quanto ella può promettersi di me, ho uoluto prender materia discriuerle di cosa, la quale (per uero dirle ) piu mi fie caro hauer da lei, che di bauerla; stimando assai piu la dimostratione dell'amor suo, che l'effetto medesimo. e la cosa è tale. Viemmi detto, che sono in mano di V.S. le historie di Matteo Villani: e per questo piu le stimo, credendo che fra' libri suoi cosa uile non possa hauer luogo. da questa opinione è nato il desiderio, che io ho, di tosto nederle, e, done cosi a lei ne paia, communicarle al mondo per uia della stampa. delle quali due cose tengo per fermo che ella sia per compiacermi nella prima: e, quanto alla seconda, talmente io ne spero, che poco dubio mi resta. ne di ciò intendo di pre garla. percioche, giouandomi di credere ch'ella mi ami; debbo insieme credere, che da questo amore, qualunque effetto io desideri, sia per na scermi. Di Venetia, a'1111. di Maggio, 1555.

A M.

lchenon

me mol-

in quabo

ne per ac.

dellarimo

nir fatto di

di quati

te di quoi-

ilato pres-

pulle por

alei, che li

roftration

io. elacola

modivs.

me fo piule

la vale non

ie e natoli

, e, done

mondo per

tengo per

La prima:

ne hero,

odo di pre

re ch'ells

la questo

Saperna

1,1555.

### A M. LVIGI MOCENICO.

RENDO gratie a V.M. che mi tenga in quel grado, ch'ella scriue. e tanto mi appago del desiderio, che mostra di hauere intorno all'util mio, che questo suo cortese affetto appresso di me terrà luogo piu che di mezzano benesicio. e, quanto a questa parte, rendasi certa, che di animo non mi uince. percioche, se sosse conceduto a gli huomini di fabricare altrui la fortu na col pensiero; troppo uolentieri aggiugnerei allo stato, doue hora ella è, quel tanto, che pareggiasse la uirtù sua. che così essendo, quanto io a lei sono inferiore, tanto ella sarebbe superiore ad ogniuno. E mi raccommando senza sine. Di Venetia, à 111. di Decembre, 1554.

### AL SIGNOR GIVLIO MONTALTO.

L'AVISO, che uenne a' di passati dell'acquisto fatto da V. S. Ill. piacque sommamente a molti, per esser' ella da molti & amata, & osseruata: fra' quali, si come pare a me, che la seruitù, & affettione mia uerso lei tenga luogo piu uicino al primo, che all'ultimo; cosi l'allegrezza, che subito all'animo mi nacque per cosi desiderata nouella, fu tale, che ognialtra di qual si uoglia o pareggiò, o uinse. E perche

si come questa contenzza di subito mi nacque; cosi hauerei uoluto di subito renderla palese; prima hebbi pensiero di fare come molti, & di scoprire con una lettera la contentezza, che me ritamente ne haueua sentito: poi, parendomi quasi di far torto a me stesso, che, non potendo a pena capire nella mente una cosi fatta allegrezza, nolessi con la penna darle a nedere, che qualità di diletto fu quello, che, come prima entrò in me, incontanente si sparse, & occupò le piu nobil parti di me stesso, come quelle, che sono di V.S. & al suo bene intendono, & di ognisuo bene si nodriscono; uenni in opinione, che assai meglio sodisfarei al desiderio mio con la persona; rendendomi certo, che, quando io fossi a V. S. presente, l'aspetto di lei con una ta cita uirtu ogni mio sentimento mouendo trarrebbe da gli occhi miei, & dal uiso quell' allegrezza, c'ho conceputa nel cuore: dalle quai parti, come da certissimi testimoni, prenderebbe notitia di quanto la lingua o non potesse, o non sapesse isprimere. Tale era, signor mio eccellentiss. il mio pensiero; il quale a quest'hora, secondo che allhora io stimaua, doueua esser condotto ad effetto. ma che non può dura fortuna? da que' giorni in qua non so che mia peruersa sciagura mi ha attrauersati e tanti e tali impedimenti, che io mi ueggo esfer constretto a cedere PRIMO.

acque;

palese;

1,00 तं

, che me

arendomi

n potendo

fatta alla-

ledere, the

ince prince

O occups

quelle, or

dono, or fi

A opmion

TTO THE COM

e, quando

ET CON MINI L

mendo tra-

guel de

delle qui

prenderes

n potest,

Jigner m

e a quest'ou-

doneusens

es dura fir

कार माध्य विशेष

127161 8 12

constrettos ceden 30

ma

cedere a gli accidenti, & mal mio grado isuellere dell' animo mio quel pensiero, che cosi fermamente u'era fisso di che quanta sia la passione che io sento, non potendo io narrarlo a pie no, V. S. che conosce in parte la mia uerissima seruitù, per sua propria prudenza lo comprenda. ma per dare al mio male quel rimedio, che si può, essendo io caduto di cosi alta speranza, ho uoluto ricorrere alla penna, per far l'ufficio, che hora io fo con esso lei, dicendole, che, se io fossi così atto a farle seruigio, come mi sento effer naturalmente disposto ad amarla, & a renderle honore, et predicarla in quel modo, ch'ella è degna; i meriti miei uerfo lei sarebbono pari a quelli, che sono arrivati a molto maggior grado: la doue hora malageuolmente apparisco no, parendo a me, che siano piu tosto ombra, che essenza. ma perche non mi è però tolto, se le altre forze mi mancano, di adoperare la uolontà, e la mente, e di entrare in quel desiderio, ch'è commune a molti, che V.S. uiua contenta, e felice, si come le sue dinine qualità richieggono: io le fosapere, che godo in me stesso non solamente di questo passato acquisto, ma del sine, che io ne spero, quanto possa godere un'huo mo di cosa, che sommamente desideri. e parmi, che la ragione mi ponga inanzi a gli occhi, e facciami uedere, quasi in uno specchio, la for-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

ma di quel tépo, quando ella trionfante de fuoi nimici, abbattuti gli odi, spenta la inuidia, goderà tranquilla pace; e riuolta a' suoi nobili pen sieri gradirà in altrui quelle scienze, e quelle uir tù, che si ueggono essere in lei medesima, e fan nola dignissima di ogni grande impero. ne questo mio pensiero da uoglia piu, che da ragione, è nato: anzi impiegando l'animo tutto a considerare quelle cagioni, e que' mezzi, da'qualina scono i fini, ueggo chiaramente, che il mio pronostico non può esser falso; essendo sempre uero, che N. S. Dio ama il giusto, e fallo siorire a gui sa di palma. Intanto V.S. che da' presentisuc cessi può esser presaga de' futuri, mirando nella sua buona fortuna, che da' suoi buoni meriti na sce, rallegrisi prima con se stessa, poi con quelli, che al seruigio di lei si sono donati; ma tanto piu con se stessa, che con altrui, douerà ella rallegrarsi; perche l'artefice dell'artificio suo piu di ognialtro piglia diletto. Hora a me, Sig. mio eccellentiss.altro non resta, che raccommandarmi a lei con humile affetto, e pregarla a conseruarmi in quel grado della sua gratia, oue la sua benignità mi pose. di che manisesto segno misaranno i suoi commandamenti, oue io possa con l'operamia farle seruigio. E le bacio le mam. Di Venetia, il primo di Maggio, 1553.

A M.

e de'suoi udia, go-

nobilipen

quelle un

ma, efan

o . ne que. a ragiom,

tto a conf-, da quains

e il mio pro-

empre uero,

hortre a gu

presentilic

irando nela

WI WETTING

or con quality

na tanto pu

elle rate

TO Suo pin di

ve, Sig. man

mm man-

la a confer-

, one la fin

egno mila-

poliz con

o le man.

A M.

153.

#### A M. CARLO SIGONE.

Hora che io hopreso, per scriuerui, la penna in mano, che ui scriuerò io? nulla di certo, ma qualunque cosa in bocca mi uerrà, nella guisa che usiamo ne' nostri ragionamenti. che questa sicurtà ci dona l'amicitia nostra. Le carezze, che qui mi sono fatte, e le offerte, e gl'inuiti, non crederei di poterui dire a pieno, se io hauessi cento lingue, e cento bocche, come disse quel nostro, rubando da quell'altro: di ma niera, che nell'altre parti io pareggio questa cit tà alle prime d'Italia, e nella cortesia di gran lunga quasi a tutte l'antipongo. non uorrei hauer detto tanto, mal'ho detto, e non uoglio can cellarlo. percioche, oltre che io con uoi parlo co me con me stesso, senza coprire la uerità con al cun uelo di simulatione; non dico cosa, che non habbiate uoi e prima di me conosciuta, e predicata e con altri, e con me stesso. Il commento del nostro gentiliss. Ragazoni è riputato da mol ti utile fatica, d'alcuni però alquanto sterile. a' quali rispondo, che fra galant'huomini, che amano l'effetto piu che l'apparenza, questo dog ma è commune, di non dire piu oltre, che il bisogno richiede, lasciando la uanità delle parole souerchie. Il nostro Corrado, amato qui meritamente da ogniuno, è tornato da Reggio, e mette ogni

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

[cri

rith

fett

1110

leza

nell

che.

econ

me (

ceffar

1111 71

fine.

bre.

ogni studio perche questi sig. con partiti honoratiss. procurino di ritenermi: ἄλλ ἐμὸν οὖπω θυμὸν ἐνὶ εκθεωιν ἔπειθον. percioche, come uoi sapete, ἐδὲν γλυκίον τῶς πατείδος αἴκς: essendo massimamente la mia, che uostra è diuenuta, in tante qualità singulare. Partirò passati questi caldi, che qui sono da molti giorni in qua e continoui, e così graui, che a pena si sostengono. et io non reggerei, se alla debolezza del cor po col uiuer moderato, e col riposo non porgessi aiuto. Salutate gli amici, e state sano. Di Bologna, a' x. di Agosto, 1555.

#### A M. VGOLINO GVALTERVZZI.

VEGGO che V. S. imitail sig. suo padre in amarmi, poi che opera così uolentieri a bene sicio mio: e ne le rendo quelle gratie ch'io posso maggiori, non essendomi hora concesso di far con gli esfetti, quanto bisognerebbe in ricompen sa di questo suo cortese affetto. Il signor Pero a' di passati mi mostrò un capitolo di una lettera scrittagli da M. Lelio intorno alle epistole del Cardinal di Raucnna, oue diceua, che, hauendone egli parlato co'l sig. Duca, S. Eccell. si era contentata, che mi si mandassero, & hauenune data commissione a chi ha in gouerno li libri, e le scritture del predetto Card. e questa è statala cagione, ch'io non mi sono curato di ricercare

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

PRIMO. cercare altramente poi V. S. di quelle che ella, scriuendo a Mons. Carnesecchi, haueua detto di ritrouarsi presso dise. hora, quanto a questo, le dico, che mi fie cariss. di hauerle, oue alei il mandarle non sia disagio: e dell'epistolario, che il signor suo padre mi offerisce, la prego a porre studio che la cortesia sua presto si conduca ad effetto; a fine che io habbia tanto piu di spatio a far quella scielta; la quale desiderando io che sodisfaccia a bene intendenti della Romana fauella, non spererei che ciò mi douesse uenir fatto , se alla tardità dell'ingegno mio la lunghezza del tempo non supplisse. E, per darle nuoua occasione di beneficarmi, a che la sua gentilezza m'inuita: a molta gratia misarebbe, che dal Reuerendiss. & Illustriss. Card. S. Angelo, nostro commun padrone, impetrasse le lette rescritte a S. S. R. in materia di consolatione nell' acerbo caso del Signor Duca, suo fratello: che, raccogliendosi tutte, porto opinione, che e con la quantità, e con la qualità assai bel uolu me si farebbe. di che pensando che non mi sia ne cessario aggiugnere altro, con raccommandarmi molto a lei, & al signor suo padre, fo Di Venetia, a' x x I x. di Decemfine. bre, 1553.

mora-

TO BU-

Hoifa-

essendo

cerinta,

ati que-

in quae oftenzo-

adelor

porgelli

1. DI BO

1221.

stind on

Ti a bene

To de far

ricompen Pero s

a lettera

Hole del

hauen-

ccell. fi

5- have-

गाठ थि छै

ercare

AL

don.

l'un

781

di

ſe.

ten

to:

#### AL MEDESIMO.

SE 10, nonhauendoui dato risposta per lo corriere passato, bora parimente nel tacer perseuerassi; perauentura questo mio silentio po trebbe generarui sospetto nell'animo di cosa, che non è, o che io non hauessi riceuuto la uostra epi stola, che Mons. Reuerendiss. Legato mi mandò; o che nel rispondere a gli amici, de' quali uoi per molte cagioni ho posto fra' primi, e piu honorati, io fossi negligente: done, per esser diligente come si conviene, quanto di tempo io ui spenda, non è chi meglio di me il sappi . quale adunque è stata la cagione, che fin' hora ho prolungato a scriuerui? una terzana doppia: la quale alcuni di sono mi assalì, & hammi talmente abbattuto le forze del corpo, e scemato all'animo tanto del suo uigore, che, ne all'operare, ne al pensare sentendomi disposto, ho statuito di astenermi dall'uno, e dall'altro insin'attanto, che N. S. Dio al mio primiero stato mi renda. che douerà essere, permettendo la sua Maestà, fra pochi di . A uoi però, Sig. V golin mio, a cui io tanto son tenuto per cotanti segni di amore, che primieramente la gentilezza del uo stro honorato padre, poi la uostra, alla sua molto simile, in diversi tempi mi ha dimostro, come posso io mancare di questo donuto ufficio? paren domi

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45 osta per

iel tacer

lentio by

i cofache

nostraeni

I WILL WALL

de que

TIMI, ep

per elle

ia demodi

hopi auin borah

(doppia: L

Alleni ta

e forms

ne all'ogo

roinins

ro fatom

ndo la fil

Sig. Vg

mtisezna Zzadeln

la [11.2 mm

A70, CATA

ao? para

dom

domi di esfere in obligo con uoi per due cagioni, l'uno, perche mi hauete mandato il libro delle epistole latine di diuersi huomini eccellenti, il quale però fin' ad hora non mi è stato recato: l'al tra, perche non solamente mi hauete honorato con lo scriuermi latino, ma ancora mi hauete confortato, e rallegrato oltra modo, scriuendomi non pur latino, ma latinamente, con iscoprire molti uaghi fiori dell'ingegno uostro; i quali ame, che prima di hora gli ho ueduti, porgono diletto maggiore, che ammiratione. onde ui prego a non tralasciar questo a uoi cosi lodenole essercitio: nel quale doue molti apparissero degni di lode, uoi però risplendereste fra gli altri, non che hora essendone tanta carestia, quanta io pensando graue dolore sostengo, per quell'amo re, che fe nascere in me uerso l'eloquenza già tanti anni l'essempio del uostro diviniss. Bembo: a cui uoi douete renderui simile piu di ogni altro, si come uoi piu di ognialtro haueste fortuna di spesso uederlo, e pratticarlo mentre uisse . e se io fossi tale, che in ciò potessi così in opera, come in spirito giouarui, desidererei di meno esserui lontano, che non sono: la doue, essendo morto il mio Maffeo, in cui uiueua ogni mia speranza, punto di pensiero non mi resta di potermiui aunicinare. il che quando fosse aunenuto; perauuentura l'affetto hauerebbe in me ge E nerato

gem

re chi

tion

deril

ne di

prim

to de

Pad

dibe

disf.

perch

nerato ualore, per alcuno aiuto porgerui in que sta impresa dello scriuere latino; la quale, come che le sorze dell'ingegno uostro siano grandi, so però che non ui pare esser senza fatica, massimamente non ui contentando uoi della mediocrità, ma mirando al sommo, cioè all'esser somigliante a quelli antichi, i quali uissero, oue uoi habitate. piu non dico, per esser mezzo stanco: e con salutar molto il uostro magnisico padre, e uoi stesso, mi ui raccommando. Di Venetia, a' x v. di Aprile, 1553.

# A M. FRANCESCO COCCIO.

SI COME io mirallegrai con uoi, quan do partiste di qua per andar' a servire il S. Stefa no Sauli; il cui nome già molti anni non pur conosco, ma osseruo, e riuerisco: cosi hora, inten dendo che siete per partiruene, constretto dalla qualità dell'aria, che ui nuoce, io me ne dolgo co. uoi in quella maniera, che debbo, per l'affettione che ui porto; e reputo che questo sia uno de maggior torti, che per hora la fortuna ui potesse fare . ecco quanto sono fallaci i nostri pensieri. uoi andaste a Genoua con ferma intentione di starui lungamente . et a ciò fare molte cagioni u'inuitauano: la città magnifica, nobile, e bella, la provisione honorata, il signor, che vi chia maua, honoratissimo, e tanto possessore di ogni gentil

PRIMO. gentil costume, & habito uirtuoso, che, l'esser con lui, & hauere occasione di seruirlo, a me pa re che sia una specie di honoranza. questo era per uoi assai felice stato: e per tale so che lo conosceuate. mase l'interesse della uita uostra ue ne priua; conoscendo uoi sensibilmente, per l'esperienza, che fatta hauete di cotest' aria, che lungamente non ui reggereste: a uostra consola tione ui dico, che non è alcuno, il quale non sia per iscusaruene. io per me non solamente ue ne scuso, ma ue ne ho gran compassione: & uolen tieri uorrei, che mi uenisse fatto, di poter in luo go uostro rimetter persona di tal qualità, che fosse degna della conversatione e servigio di quel uirtuosissimo signore. ma di cosi fatti huomini chi non sa la poca copia, che hoggidi ue n'ha, nel farne proua lo conosce. a quei due, che nella uostra lettera nominate, non fa bisogno di pensarui. percioche l'uno andò a Roma col Sig. Fe derico Cornaro con 100. scudi di provissone, e l'altro a Padoa con 80. il Luisini, che è gioua ne di uiuace spirto, in luogo di gire a Roma, oue prima dissegnaua, se ne tornò a Reggio, chiarito della Corte senza uederla. il Cantelli, ch'è in Padoa al seruigio de' Giustiniani, pensarei, che di belle e polite lettere douesse pienamente sodisfare al desiderio del signor Stephano: ma, perche mira a fornire il corso de' suoi studi, & la

n in que

ele, co-

1 grand,

ta, mas-

a medig-

l'essersa

ero, 5

y mezzo

magodi

lo. Diff

CIO.

noi, qua

AS. Steri

on puris-

ora, mia retto dali

ne dolgaci

affettu-

ia unice i ui potes-

penjieri.

ntione di

e carion

e, ebe.-

e ui chia

E di ogni

gentil

la conditione, ch' egli ha hora, è piu che mediocre; so che il negotiare con lui sarebbe con poco frutto. altri per hora non ueggo in queste parti, che nella uia dello stile sia caminato molto inanzi. & essendo io stato in Roma questa state intorno a due mesi, ui ho trouato poco maggiore, che qui non è, il numero di coloro, che siano indirizzati a uero fine di eloquenza. onde io stimo, che, s'io uorrò adempiere a mia sodisfattione la uolontà del signor Stephano, al quale non intendo di mandar huo mo che di mio gusto non sia; perauentura ui cor rerà qualche mese di mezzo, prima che l'effetto ne segua. in me non mancherà studio, ne sollecitudine per seruir compiutamente sua signoria non pure in questa, ma in ogni altra occorrenza. di che la sua uirtu mi fa desideroso. e tanto piu mi affaticherò intorno a questo effetto, quanto che, l'hauere occasione di procurare insieme il bene e commodo di un letterato, mi sarà, come fu sempre, di molta contentezza. State sano. Di Venetia, l'ultimo di Febraio, 1553.

AMONS

EET

7EN

non cate rito defin

the me-

in que.

camma

n Roma

vero di a-

me di de

del fign

nandaria.

HEAVEN I

la chelle

Andio .

ente fus

THE ALTEN

defiderali

questo c

one di pro-

un letters

Ata CONTA

l'ultimob

MONS

poco dapoi che parti di Venetia, ou' era stato Amb. del Christianiss. Re di Francia.

IO HO sempre pensato, che nessuna cosa meglio si conosca, che col paragone del suo contrario: et hora questa opinione mi si fa piu certa per l'effetto. percioche dapoi che V.S. è partita di Venetia, l'assenza sua mi fa conoscere quanto io doueua stimar la presenza, e quan to io habbia mancato a me medesimo, non uisitandola di continouo, parte per debito di riuerenza, e parte per goder quel frutto de'suoi ragionamenti, che la sua molta cortesia mi conce deua. io fui nel uero poco ufficioso uerso V.S. ma molto meno uerso me stesso . percioche ella, che è prudente, e buona, non ha riguardo a ceremonie esteriori, le quali spesse uolte seruono a guisa di superficie per coprire il falso; ma mira all'animo, & alle interior sostanze; e di queste come di cose certe contentandosi, lascia da canto, come dubi, gli accidenti. si che posso dire, non di hauer mancato a lei, poi che non ho man cato mai di osseruarla con la mente, e con lo spi-·rito, ma di hauere hauuto poca cura a me medesimo, poi che quel bene, il quale benigna fortuna mi haueua offerto, la mia molta ignoranza

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

1111

neu

TOE

lat

rice

io d

za non mi ha lasciato conoscere. hora mi dolgo di non hauere quel ch' io hebbi, e tanto piu me ne dolgo, perche mi aueggo di hauer perduta una occasione, la quale perauentura il tempo no mi renderà giamai. so quanto piace a V.S. la quiete, e quanto le spiace l'ambitione. temo, che, doue gli altri, che hanno ben seruito S. M. Christianissima, in ricompensa la ricercano di nuoui honori, V. S. per premio del suo seruire le dimanderà riposo. e benche S. M. non uolentieri sia per priuarsi dell' opera di cosi ualoroso ministro: nondimeno, perche è di tal natura, che con la sua regal mano usa di spargere diffusamente le sue gratie, non uorrà contraporre il uoler suo all'honesto desiderio di V.S. cosi ella riuolgendosi al desiderato trattenimento de' suoi studi, cioè a quel soaue e dolce cibo, on de si pascono gli animi gentili, non penserà altramente di ritornare in Italia. & io, di uenire in Francia, come posso pensare, essendo qui ritenuto da due cagioni, l'una necessaria, l'altra uolontaria? tal che di riuederla solo il desiderio mi resta, nudo di speranza. ma per mostrare alla fortuna, che non è in sua mano, d'im pedire in tutto quelle contentezze, che nascono ad un perfetto amico dalla presenza di un riuerito signore, farò cosi: in luogo di ragionar con V. S. le scriuero come piu spesso mi parrà conueniente:

PRIMO

ni dolgo

o piu me

perdu:

temponi

a V.S.

ne . temp

rusto S. M.

ECTCOMO!

fuo femin

TION WOLD

of uden

tal nature

Mere at

contraps.

attenmen

lee cibo , "

penfera a-

10 , di 1174-

ellendoa

Tariz, 12.

Coloilan.

na per mo-

12.110, 1 18

be na co

di un rilli-

TIONAT (SI

ATTA COM-

wentente:

36

ueniente: & in luogo di uederla con gli occhi mirerò fiso con la mente nella imagine delle sue uirtà, la quale porterò sempre scolpita nel cuore. troppo mi firinge il nodo delle sue tante cortesie. delle quali benche la maggiore, che fu nella partita sua, non habbia partorito effetto; ha però ella a me partorito un'obligo sempiterno; il quale mi è nato dalla memoria non solamé te del desiderio, ch'io uidi in V. S. nel quale ella mi pareggiò, ma del dolore, nel quale ella mi uinse. percioche la mia speranza era fermata nella semplice pietà de miei signori, al uoler de. quali ragion è che sia conforme il uoler mio: e quella di V.S. era fondata e nell'istessa pietà, o, oltre a ciò, nel merito di lei medesima, tal che, non seguendo la gratia alla dimanda, io mi sono doluto per una cagione, & V. S. per due. e son certo, che di tal successo acerba memoria l'accompagnerà fino in Francia. & io, che di ciò principal cagione sono stato, alle uolte ne accuso me stesso. tale è la compassione, ch'io porto alsuo cordoglio. ma la supplico per quel uero amore, che sempre mi ha dimostro, e per quella sua immensa benignità, che non mancò mai a chi ricorse da lei, che non turbi piu oltre la tranquillità del suo bell' animo con cosi trista ricordanza: e si come io per la riuerenza, che io debbo a' miei signori, pur mi acqueto a quan to

to lor piace, e sforzomi di por fine alla mia passione, se però cosa infinita può riceuer fine; così V. S. alla mia osferuanza uerfo lei doni il suo do lore.che quantunque poco felice sia stato in que sto maneggio il nostro commune desiderio; si può sperare, che la fortuna, s'egli è uero che sia mutabile, cisarà fauoreuole in quell'altro, che V. S. tratto già con Mons. Boniuet . al quale, la pregherei, che fusse contenta di riuolgere ogni suo pensiero, come a cosa, oue è riposta ogni speranza dell'otio mio: ma non è necessario di aggiugner fiamme al suo ardente desiderio: si come non è necessario, ch'io le dica, quel che ta cer non posso, che i suoi grandi uffici non periranno mai appresso di me, ma saranno conserua tisempre nella piu nobile, e piu secreta parte del la memoria mia, & ampiamente ricompensati con una perpetua riuerenza, e continouo desiderio di seruirla. Mi sarà carissimo, che V.S. saluti in nome mio Mons. di Monluc, & il mio dolce signor Danesio. Di Venetia, a' XXVII. di Settembre, 1555.

# A M. GIO. BATTISTA BINARDI.

HABBIAMO perduto il Card. Maffeo, nostro sig. e padre, il quale meritaua piu lunga uita. ma se, chi ce lo diede, lo ha ritolto, di che debbiamo ramaricarci? egli è felice, e noi miseri

PRIMO. miseri, che siamo restati in queste tenebre, sommersi nel peccato, e fin'hora molto a lui dissimili: e piaccia a Dio, che da qui inanzi possiamo essere quale egli è stato, liberi dalle passioni del mondo, desiderosi di giouare al prossimo, e di non offendere Iddio. Voi, carissimo fratello, che con lui tanto famigliarmente uiueste, douerete piu di ognialtro operare, che la sua bontà sia riconosciuta in uoi; e con la memoria di cosi perfetto essempio darete forma alla uita uostra, in modo che, uiuendo, siate honorato di giustissimi honori, e dopo morte torniate a rigodere la compagnia di quella purissima anima, dalla qua le cosa niuna piu ui diuiderà. In tanto pregoui a conseruare, quanto dal lato uostro si può, la nostra amicitia. che io farò il medesimo, si come per molte cagioni debbo, con desiderio che in ogni uostra occorrenza non altraméte, che a mi nor fratello, mi commandiate. Dio ui doni la sua

ma paf-

me; coli

il suo do

to in que

iderio; i

tro che fis

altro, che

al quale, wolzere v

ipolitary.

tellario a

efiderus j quelcheu

THOSE DETI-

to conferm

a parte de

tomposis

BLOND CET-

deV.S.

KAVII.

ARDI.

rd. Mat

statta pur

a ritolio,

re, em

miseri

#### AL MEDESIMO.

gratia. Di Venetia, a' XXII. Luglio, 1553.

No i perdemmo il signor nostro: e non ho ancora gli occhi asciutti per la sua morte: ne sara mai, che di lui non mi ricordi con acerbissima passione. uoi, per consolarui in parte, ui siete ridotto presso al Reuerendiss. Inghilterra, oue fra diuini studi, & in santi ragionamenti me-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

menerete la uita uostra. di che, s'io non ui amas si , direi portarui inuidia. Vi degnerete d' Inghilterra salutarmi alcuna uolta, dandomi auiso dello stato uostro. M. Andrea Duditio, giouane di somma speranza nelle buone lettere, ui ama & honora molto, mosso da quel ch'io di uoi con uerità gli ho detto. pregoui ad abbracciarlo, & hauerlo per raccommandato per amor mio prima, dapoi per le qualità sue: che son certo il conoscerete dignissimo dell'amor uo stro. Di Venetia, a' vi i. di Settembre, 1553.

# A M. PHILIPPO GVALDI.

No n ui mando il discorso, che con tanta instanzami chiedete: percioche non ho saputo ritrouarlo nello scompiglio delle mie scritture: e temo, non ci sia. confesso di non esser nel compor re, quanto si conuerrebbe, diligente; ma nel conseruare i componimenti, dopo che fatti gli ho, troppo piu di ognialtro trascurato. il primo non uoglio chiamare errore. percioche, nascendo dall'impaccio, che gli affari continoui non pur miei, ma ancora de gli amici mi arrecano, merita piu tosto nome disciagura, che di colpa. saluo se l'errore in questo non è, che, troppo bene essendomi nota la debolezza dell'ingegno mio, douerei, non potendo con la diligenza souuenirlo, astenermi dallo scriuere, &, oue lode

us amal

ted' In-

omi avi-

itio, gio-

ettere, is

el ch'ion

d abbrac.

ndato per

ta fue: de

l' morn

Te, 1553.

LDI.

contant ibo Japan

crutture!

nel compar

ie; Ma M.

ne fatti ga no. il pri-

toche, ni-

tirou in

TTTECOM,

edicolor

troppo

l'mgegni

diligenza

5,0HB

bode

38

lode non spero, non pormi a rischio di uergogna, e di biasimo.nell'altro disetto, che è di non saper mai doue si sia cosa, ch'io componga, confesso che ui ha qualche parte la natura mia: e chiamareilo errore, se non che la qualità della cosa, doue io erro, a me stesso mi scusa, e fammi credere che sia senno a tener pocacura di quel che so io, se me stesso conosco, quanto poco naglia. La onde non ui recate a marauiglia, che io non habbia copia di quel mio discorso. uedero, se per auentura alcun' amico lo hauesse: e ritrouandolo, manderolloui per quest' altro corriere. State sano. Di Venetia, a' 1111. di Gen. 1555. A B V O N A sorte è uenuto a uisitarmi, come usa di fare in questa mia indispositione, il uirtuosissimo M. Bernardo Zane; il quale mi ha detto di hauere il discorso, e che questa sera nederà di mandarlomi. done egli così faccia, l'hauerete insieme con questa lettera.

# DISCORSO INTORNO alle cinque parti dell'oratore.

S'E T V T T I gli huomini fossero egualmente intelligenti, & egualmente buoni;
la retorica non sarebbe necessaria. percioche,
mediante l'intelligenza, tutti conosceremmo la giustitia; e, mediante la bontà, tutti
l'ameremmo. Fu la retorica ritrouata da
gli

gli huomini giusti, e da gl'ingiusti, cioè da quelli, che difendeuano la uerità, e da quelli, che l'oppugnauano. il difensore della uerità era sicuro, che la causa sua era giusta: ma, per ottenerla, ciò non bastaua: bisognauagli, che il giudice la conoscesse per giusta: & a conoscerla eranecessaria l'intelligenza: la quale, come ho detto, non è la medesima in tutti che se fosse la medesima in tutti; ogni giudice conoscerebbe il uero, & ogni giudice conoscerebbe il falso; e cosi l'arte de gli oratorisarebbe inutile, e souerchia. ma l'oratore giusto, cioè quello, che difendeua il giusto, sapendo esser dal suo lato la ragione, e dubitando, che il giudice per difetto d'intelligenza non la comprendesse, non si contentò di una semplice narratione, ma uenne all'arte, e trouò prima la dispositione : dico prima: percioche in una causa giusta non pensò molto all'inuentione, parendogli che bastassero i particolari del fatto. alla dispositione pensò molto. percioche la narratione confusanon insegna; e, non insegnando, non può muouere; e, non muouendo, e uana. l'ordine è quello, che dimostra: l'ordine è quello, che diletta. è necessario, che l'huomo naturalmente ami l'ordine . percioche esso huomo non è altro, che ordine . ordine è la mente nostra, se bene la consideriamo: ordine è questo corpo, che alla mente. ubidisce:

PRIMO. ubidisce; se miriamo alla proportione della sigura.che l'huomo adunque naturalmente ami l'ordine, non è marauiglia: percioche egli è or dine; & amando l'ordine, ama la somiglianza di se stesso, e che l'huomo sia ordine, meno questo è marauiglia; hauendolo formato non maestro confuso, ma tanto ordinato, che da lui, come da prima idea, tutti gli ordini deriuano. Dio creò l'huomo, si come creò il mondo: e si come prima il mondo con marauigliosa temperatura creò, cosi dapoi, osseruando il medesimo ordine, creò l'huomo: acciò che l'huomo al mondo, & il mondo all'huomo si rassomigliasse, e l'uno e l'altro rassomigliassero a lui. Torno oue lasciai: e dico, che l'oratore, giudicando l'arte necessaria per la disparità delle intelligenze, s'imaginò di trouar quella parte, del la quale l'huomo piu si dilettana, e tronò la dispositione. e questa forse non l'hauerebbe trouata, se non che, considerando la forma del mondo, in lui la riconobbe, e considerando la forma dell'huomo, la riconobbe in se stesso. Trouato ch'egli hebbe questo aiuto, passò piu oltre: ne si contentò che il giudice conoscesse la uerità, ma uolle ancora che con piacere la conoscesse: e cosi troud la elocutione: la quale forse poco meno aiuta l'ordine, di quello, che l'ordine aiuta la inuentione. percioche poteua

l'ordi-

cioè de

a quelli,

erità era

t, peroj.

li, che i

tomoscerla

, comen

be se for

noscerebly

eilfalfa;

wile, el

wello, de

Guo land

per difety

non fi con-

ma neme e: duco pri-

non peur he bastasse-

tome penso

MINOR LOW

MUNONET!;

e quois,

di etta.

mil'01-

o, che or-

e la confi-

lla mente

ubidisce;

cher

Dio

ma

721 17

7181

tutt

lara

74 11

010/1

tur.1

può

tura

cheh

Occhi

l'ordine, quando fosse lungo, stancare l'animo del giudice: ma la elocutione ornata lo ristora, e con nuouo piacere sempre lo conduce piu oltre, tanto che inuaghito di quest'armonia non solo non si satia, ma sempre piu desidera. Parue dapoi al medesimo oratore, che non si potesse ne ordinar l'inuentione, ne adornar l'ordine senza beneficio di memoria. e perche quantunque questo beneficio sia naturale, non è però il medesimo in ogniuno, ma maggiore in uno, che in un'altro: pensò di trouare un'arte per supplire il difetto, e cosi troud la memoria locale; acciò che dal uedere alcuni luoghi la men te nostra come ammonita ripigliasse quel che ha uea lasciato; e cosi da quest'essercitatione ella si auezzasse a conservare quel che haueua pensan do ritrouato; facendoci l'uso esser piu atti all'operare ciò che noi uogliamo. Segue la prononciatione. che diremo di questa? diremo, che ogni animale ama l'animale della sua specie. onde se in una gran campagna fossero molte specie di animali, come dire lupi, caualli, cerui; uederemmo, che da naturale amore condotti si unirebbono lupi con lupi, caualli con caualli, cerui con cerui. il medesimo amore è dell'huomo uerfo la sua specie. ogni huomo ama naturalmente prima se stesso, dapoi generalmente tutti gli huomini. quando ama se stesso, egli ama la

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

PRIMO. la proprietà: quando gli altri huomini, la somiglianza. Qui mi sara dimandato, onde auiene che noi non amiamo equalmente tutti gli huomi ni, ma con diseguale amore chi piu, chi meno. Rispondo, che a ritrouare di questo effetto la cagione non è cosa molto difficile. Ogniuno ama se stesso: e qualunque ama se stesso, ama insieme la cagione onde deriua. l'huomo deriua da Dio: dunque l'huomo ama Dio. Dio è somma bellezza: dunque l'huomo ama la bellezza. e questa bellezza egli l'ama non solaméte in Dio, ma l'ama in qualunque la uede.e perche la bellezzanon è la medesima in tutti gli huomini, per conseguenza l'amor nostro uerso tutti gli huomini il medesimo non è. Vedi molti huomini insieme, co' quali ne parentela, ne amicitia, ne uerun' altro rispetto ti congiunga. gli amerai tutti; perche sono della tua specie: ma sentirai, che l'animo con una inuisibile et occulta uirtù ti muouerà ad amar piu di tutti colui, che piu sarà della bellezza partecipe, questa bellezza noi l'amiamo naturale, e l'amiamo artificiosa. non può l'artificio operare quanto la natura, ma può molto. & all'incontro, non può la trascuraggine spegnere il lume della natura, ma può oscurarlo in parte. l'oratore, che ha per fine di piacere all'orecchie & a gli occhi del giudice, perche sa, che questi due sensi condu-

animo

ristors,

piu ol-

OHLI NO

10071.

ne non f

adores

e perde

ale None

an Signer

te los ons

THETHIRL

glos la men mel che ha

ione elleli

us penia

attial o-

a protes-

wo, theo-

recie. A.

alse lbene

ETIC; #-

ondotti (

Callin,

dell'huo-

184 714tH-

almente.

egliams

11

sto 1

T.ell

Sail

ten

tor

che

ne

conducono il piacere all'animo, ua cercado questa bellezza con l'artificio, e con la diligenza: e perche sa, che la bellezza non è altro, che un proportionato composito di molti uary; si sforza di comporre, & accordare insieme la uoce, il uiso, il corpo, e seruirsi della conuenenzadi queste tre parti, secondo che richiede la qualità della causa. questa conformità, e questa gratia è detta d'alcuni retori prononciatione, e d'alcuni attione; & è delle cinque parti oratorie l'ultima in ordine, ma forse la prima in degnità; anzi si può dire affermando, che sia la prima, per non mettere in dubio il parere di Demosthene; il quale addimandato, qual fosse la prima parte nell'oratore, rispose, l'attione; quale la seconda, l'attione; quale la terza l'attione. come dire, ch'ella sia regina, e le altre siano serue. Questo è, quanto all'oratore giusto. diciamo hora dell'ingiusto. L'uno, e l'altro usa l'arte, ma con diuerso fine. l'oratore giusto la usa per dare intelligenza al giudice: l'ingiusto, per leuargliela: e tanto è ingenioso l'ingiusto per trouar modo di oppugnare la uerità, quanto il giusto per difenderla. il giusto teme la ignoranza del giudice, e però cerca di farlo intelligente: l'ingiusto teme la bontà, e però s'ingegna d'ingannarlo, piace all'uno, che il uero sia conosciuto per uero, e che paia

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

PRIMO. esfere quel che è. piace all'altro, che sia trasfigurato il falso, si che paia essere, quel che non è. e questa è la cagione, che l'orator giusto si affaticò poco intorno all'inuentione, e l'ingiusto durò maggior fatica in questa parte, che nell'altre. hebbe il giusto inuentione dalla caussaistessa, & iui si fermò: l'ingiusto, non potendo hauerla, andò errando per ritrouarla al-Questi due furono inuentori della retorica: la quale può essere instrumento e di bene, e di male, percioche, essendo nata da due diuerse cagioni, può produrre due diuersi effetti. egli è uero, ch'ella è tanto piu atta a produrbene, che male, quanto è piu facile il dimostrare il uero, che il falso, percioche l'esistenza del uero quasi per se stessa si dimostra; e l'apparenza del falso uiene da gli esteriori. laonde quando occorre, che il falso contenda col uero; non è contesa eguale. percioche il uero è gagliardo per se stesso, e disestesso si serue: ma il falso, che è debole per natura, dubitando di se medesimo piglia forze forestiere, e uiene armato dall'arte contra la natura; dalla quale facilmen te è uinto, e tanto piu facilmente, quanto che il falso si difende solo con l'arte, & il uero si difende e con la natura, e con l'arte; essendo la retorica, come ho detto da principio, commune parimente all'orator giusto, et all'ingiusto. LIBRO

ado que-

iligenza:

iltro, che

i uary

insieme !

CONNENCS

richiede !

ta, e qui

ONOMO ...

canque par

rfela prin

mado, i

abio il par

mdato, ou

repose, la

quale late

regima, th

1 07.00

L'1000,

me lors

a al ginda

e meterni

mare Law

La. il graph

ero cerca -

la bonta,

ce all'uni

e che pai

# LIBRO SECONDO DELLE

LETTERE

egli

pollo tria nelle

felice

le 110

lingu rebb

done

che 1

gratil

terta

diss.

tutti

cienz

memi

tro, a

gratita

il S. Da

11000

delmo

che Be

temi

Settem

M. PAOLO MANYTIO

AL CARDINAL POLO.

E I o hauessi tanto di otio, quanto io ho di nolontà, e di desiderio di seruir V. S. Reuerendiss. in qualunque cosa ella mi commandi; io mi rendo certissimo, che M. Andrea Duditio partirebbe hora da me assai piu sodisfatto, che non parte. percioche, douendo io, e uolendo esser con lui molte hore del giorno, per discorrere intorno al modo dello scriuere latino; intorno a che ci ha da dire, come V.S. Illustriss. ottimamente sa, piu che molti non pensano; rarissimi giornimi è uenuto fatto di poter esser con lui un'hora intera senza esfere interrotto . la onde la supplico, che in così fatto mio mancamento le piaccia d'iscusarmi, e di accettare da me la uolontà per l'effetto. Quanto a M. Andrea, per quanto d'affai chiari segni posso comprendere, è giouane da fare una eccellente riuscita in ogni sorte distudi, ma sopra tutto nell'eloquenza: nella quale ueggo ch'egli ha fissi suoi pensie-

ECONDO. pensieri. e ne fo questo pronostico, che, quando egli habbia otio & indrizzo nella buona uia dello stile, le quali due cose, doue hora egli è, non possono mancargli, honorerà se stesso, e la patria sua . e piacesse a N. S. Dio , che l'Italia ha uesse molti giouani non dirò di tale ingegno, che felice è ella ueramente in questa parte, ma di tale uolontà: che, doue ciò fosse, senza dubio la lingua latina, la quale pende a ruina, ripiglierebbe forza, e fermerebbesi in quello stato, done i Bembi, e Sadoleti con tante loro fatiche si sono sforzati di ridurla. Restami a ringratiar V.S. Reuerendiss. della sua cortese offerta, della quale ho inteso da Mons. Reuerendiss. Legato, a beneficio mio, & insieme di tutti istudiosi delle buone lettere, & honorate scienze. di che, si come io debbo, terrò sempre memoria: e piu uolentieri con effetti, s'io potrò, che con parole, dimostrerò uerso di lei la gratitudine dell'animo mio. Intanto pregando il S. Dio a donarle contentezza di ogni suo pensiero, & a conseruarla lungamente a beneficio del mondo; il quale fra molti gravi danni pare che sperando in lei si riconforti; humilissimamen te mi raccommando. Di Venetia, a' VII. di Settembre, 1553.

DO

RE

10.

10.

otto, que.

defidering

LU. IN OU.

tround: it

ta Dudin

isfatto, de

walenday!

r discorren

; untorno :

SS. OCTUBLE

); Tati

ler com la

to land

incament)

da me !

Ararea,

compren-

te riuscita

nell'elofissi suci pensie-

F 2 A M. LVIGI

#### A M. LVIGI PRIVLI.

NIVNA cosahauerei uoluto piu, che ra gionare del continouo con M. Andrea Duditio intorno allo studio dell'eloquenza; della quale egli è grandemente acceso: ma, quanto poco di spatio a ciò fare mi sia stato conceduto parte dal le occupationi della stampa, e parte dalle uisite de gli amici, egli medesimo ogni giorno ha potuto uederlo. laonde, in luogo di dire a V. S. quello, che noi habbiamo fatto mentre egli è stato qui, che poco o nulla è; le dirò quello, ch'egli è atto a fare, se, come egli ha uolontà, così hauerà tempo, & alle uolte alcuna correttione nello scriuer suo. Io ueggo, sig. mio, ogni di piu mancar la lingua latina: e me ne sono piu di una uolta ramaricato con Mons. dalla Casa: il cui giudicio in questa parte all'opinion mia è conforme. e, se perauentura apparisce alcun giouane, il quale mostri speranza di potere a qualche tempo fermar questa ruina dell'eloquenza Romana; niuna fatica mi reputo graue, doue le picciole forze dell'ingegno mio possano aiutarlo. tale mi pare che sia M. Andrea Duditio: il quale Mons. Illustriss. Polo miraccommandò, & scrissene ancora V. S. copiosamente a M. Donato Rullo . neggo dallo scrinere l'ingegno: & in questa età, dou' egliè, ha gia

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

SECONDO.

LI.

piu, cher

rea Dwi

1; della que

Manto poor

into parte

rte delle

giamoka

a dare a F.

mentre हैं To quello,

i molonia,

MIL COTTE

g. 1000,000

ise me found

ms, della (4

opmion =

pparise 2

za di poten

ring Ct. s

mireputs g

regno ming

Polo mil

7. S. copi

o dallo fit

già fatto acquisto di tanta copia, che perauentura pochi si trouerebbono, i quali scriuessero tanto facilmente, & riuscissero cosi bene. egli è uero, che nel corpo de' suoi componimenti io scorgo alcuni neui: per dir cosi: ma il tempo per se stesso farallo piu prudente, e lo studio gli accrescerà giudicio, & la conuersatione di V.S. lo illuminerà di molte cose belle, et arricchirallo di concetti: tanto che potrebbe essere, che arriuasse a perfetta lode, & che la lingua Romana riceuesse da un' Vnghero, ma però alleuato in Italia, molta riputatione. il che però con tutte le altre cose è posto in mano di N. S. Dio, a cui gloria egli douerà indirizzar gli studi suoi. Hora dirò ancora due parole di mestesso, cioè dell'obligo, che io tengo a V. S. di quanto ella si è offerta a fare a solleuamento della stampa. del qual beneficio, conoscendola meno ricca de' beni di fortuna, che di quelli dell'animo, anzi nell'una parte inferiore a molti, nell'altra a niu no, gratie infinite le rendo, e serberonne memo ria allo spatio della mia uita uguale. Raccommandomi humilmente. Di Venetia, a' VII. di Settembre, 1553.

## A M. NICOLO BARBARIGO.

F v 1 richiesto, parecchi di sono, a far l'epitasio del Mag. M. Lorenzo Contarini, il qua-F 3 le

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

le amai grandemente in uita, ne per la morte è scemata l'affettione. promisi di farlo, & l'harei fatto, se quella podestà, che dee hauere ogniuno intorno al uoler suo, molti noiosi accidentinon mi hauessero tolta: i quali cosi fattamente mi hanno messo in disordine l'intelletto, e perturbata la cogitativa, che fin' hora non ho saputo dispormi a pensar cosa, la quale mezzanamente misodisfacesse. hora, strignendomi uoi con la uostra non meno efficace, che ornata lettera, nonsolamente afare, ma a far tosto quel che fin' hora, uolendo, non ho pututo: io misono quasi lasciato consigliare dall'amore, ch'io ui porto, a rescriuere, che senza indugio ui sodisfarò: ma conoscendo che io non sono ancora a migliore stato di mente ritornato; e sapendo, che a uoler pareggiare con le parole i meriti di quel tanto honorato gentilhuomo, ch'è stato all'età nostra rarissimo, e quasi unico parto di natura, ci bisogna non pure un' ingegno superiore al mio, ma un'animo libero, esciolto da ognitrista cura: ho pensato, che sia meglio il darui conditionata risposta, con dirui, che, se io potrò, darò effetto al uoler uostro. ne di douer potere ui affermo, se non quando le cagioni, che hora m'impediscono, cesseranno. Duolmi oltra modo, che essendo uoi non pure riscaldato, ma acceso di desiderio di questa inscrittio-

ne,

SECONDO. ne, si come scorgo facilmente dalla lettera, la quale mi hauete scritta; io non possane subito seruirui, ne con libera rispostail tempo determinarui: non essendo in mano mia di obligarui altro, che la uolontà; con la quale non sempre la dispositione dell'animo si accorda. Desidero di riuederui questi ultimi giorni di Carneuale, insieme co' miei magnifici M. Luigi Contarini, e M. Bernardo Zane: i quali, troppo mi pia ce d'intendere, che caminino a gran passi per quella uia, nella quale uoi sete proceduto tant'oltre, che quelli, che sono de gli anni uostri, hanno gran cagione di portarui inuidia; e quelli, che con l'età ui auanzano, come fo io, sono tenuti ad amarui, & honorarui, per quel lo, che già si uede, e molto piu per quello, che di uoi si spera . Il nostro dolce M. Giason ui risaluta, e partirà con queste naui per Cipro a tempo chiaro . pesami assai la sua partita . percioche non uidi mai ne bontà, ne gentilezza maggiore. et oltra che io son tutto suo, si come debbo essere, per le molte e rare qualità, che sono in lui; amolo ancora grandemente, perche contende meco in amarui. State sano. Di Venetia, a' XXVII. di Gennaio, 1552.

lamortel

0,00

baueres

noiosi so

cofi fan

l'inteller

borgnon

wale mezze

mendana

he ormain

far tology

nto:1070;

more, d'in

dagio ui ful

ONO SICILI

i; e Sapendi

ole imemi

nico parti i

izegno sup-

, e scrotto L

is megal

THE, De,

to ne dias

ndo le caga namo. D

a inscrittion

F 4 AL

#### AL MEDESIMO.

HO VEDVTA questi due di con molta diligenza, e con infinito mio piacere la uita, che mi lasciaste, del Cardinal Contarini, scritta da uoi latinamente: della quale non intendo di dirui molte cose: bastiui questa sola; e, se confidate nel mio giudicio, tenetela per uera: che lo stile con la materia contende . operò egli con uirtu, e uoi hauete scritto con eloquenza. egli alla patria, & a santa Chiesa gioud mirabilmente: uoi a tutte le genti, se danoi altri, uaghi della gloria uostra, ui lascierete disporre a mandar in luce i uostri componimenti, & atutti i secoli giouerete, dando a uedere un'essempio di perfetta uita, col quale risueglierete ne gli animi di molti desiderio grande di rassomigliarsi in qualità, quanto piu si possa, a quel singularissimo signore. Nobile, & alto pensiero fuil uostro, quando proponeste di noler scriuere le nite di dodici de' piu notabil gentilhuomini, che fiorirono in diuersi tempi nella uostra gloriosissima republica, dando loro il paragone di altrettanti de' piu lodati stranieri. Lodeuole impresa, ma difficile molto la giudicai: e da principio, non co noscendo interamente le forze dell'ingegno uostro, dubitai non doueste reggere alla grandezza del peso. hora mi rallegro, che l'opera nostra,

SECONDO. 45

Stra, per quanto già si uede, a desiderato sine riesce. Seguite al rimanente. piu honorato, piu di uoi degno pensiero non poteua nell'animo caderui. State sano. Di Venetia, a' XXIIII. di Febraro, 1555.

con molt

la mita, di

, forite

tendo di A

a : che h li

ion on

ir shillion

, while

TE O WOLL

ATMILE HEIS

empto di po

ne qui anno s

in it is ou

equation .

rtuit welto

re le nice

in, the fur-

cloriolifa

i a ireti

m.presa,

10:0,000

Wise Sun Mo-

la grandez-

opera 10

ft71)

# A M. GIVLIO DE'ROSSI.

SE I o scrivessi ad ognialtro piu tosto, che a uoi, direi, che di molte lettere, le quali in diuersi tempi mi hauete mandate, niuna meno mi ha sodisfatto di quest' ultima. percioche comprendo, che ci hauete messo ognistudio, per da re al falso apparenza del uero, con alcune ragioni, le quali sono indegne non dirò di uoi, che e nella filosofia, e nelle sacre lettere tanti anni hauete speso, ma di huomo, c'habbia già pratticato la corte di Roma, & appreso con l'esperienza, & osseruanza di molti anni la natura delle cose humane, e conosciuto il costume di diuersi signori, i quali, a benesicare, & obligarsi i pari uostri, altre uie tengono, che non ha fat to chi uoi tanto lodate, & honorate. e pesami assai, che in cosi fatta opinione da uoi discordi il giudicio di tutti coloro, a' quali la passione non, come a uoi, adombra gli occhi della mente. sia come uolete. sarete lodato di bontà grande, e di gratitudine; poi che il poco ricompensate col molto. & io insieme con gli altri sommamente 10-

loderouui: doue però quello, che uoi fate, piu tosto da uolontà uostra, che da merito della cosa riconosciate. che non ho io cosi cieco l'intellet to, che non comprenda, come di queste due cose l'una dall'altra si debba distinguere. e se perauentura ui pare, che io hora con troppa licen za ragioni con uoi: ricordateui, che la legge dell'amicitia è commune ; e che, osseruandola uoi contanta seuerità nello ammonire, e riprendere altrui, a me, che osseruo i modi uostri non meno ch' essalegge, conueneuole cosa è lo imitarui. e dogliomi grandemente, che forse in brie ue donerete al tempo quello, che hora negate alla ragione; e riconoscendo uoi stesso, saretesauio, e ualoroso, come sempre ui ho stimato, e come hauerei giurato che doueste esser sempre, e come forse in questo accidente sareste stato, se questa penna fosse la mia lingua, et a bocca quel lo, che io scriuo, e quello che io taccio, ch'è mol to piu, ui ragionassi. e come che del giudicio, che io di uoi haueua quanto alla fortezza, sia scemato assai: non crediate però, che lo amore sia diminuito punto: il quale essendo nato dall'ammiratione della uostra uirtu, e da molti me riti, co' quali mi hauete sempre giouato, & ho norato, a tal grado di persettione è giunto, che, se delle due cose c'ho detto, l'una manca, l'altra lo conserua. De' partiti, che ui sono stati

SECONDO.

fate, the

o dellaca

to l'intella

este due co-

re.eseper.

troppalion la legge de. ruandola di

E, e rigril

di water an

malichan

e forfen bie

bora nega

To, Saretela

bo fination

Ter femore,

efte flate, fe

a bocca out

in, ch'em

el gindicio,

100271, 12

he lo amore

o mato da-

La molti me

uato, to ho

isato, che,

ma, l'al-

Sono fixi

270-

46

proposti, haueua io già inteso da molti: & era stato certificato dell'instanza, con la quale hora sete richiesto: e nondimeno uoi, che doueuate piu tosto ame, che altrui, dar conto dell'animo uostro, come di cosa assai segreta figuratamente me ne accennate . non fa bisogno, che io a uoi, doue tutti ricorrono per consiglio, esponga quello, che sento intorno a ciò. solo dirò, che, se Venetia non ui aggrada, (benche, doue in uoi non sia ambitione, la quale pare che non ui siamai stata, &, se pure ui è stata, douerebbe hauerla spenta l'età; non so uedere, perche que sto porto di quiete non sia desiderabile) almeno, eleggendo Milano per ferma sede della uita uostra, douereste pensare a cosa, che fosse gran de per se stessa, e nontale, che per una presente fortuna, la quale Diosa quanto durcrà, paresse maggior di quello, ch'è in effetto. oltra che, non so come in cotesta età saperete disporui a conversar con chi di età vi sia tanto inferiore. Molte altre cose mi souuengono contra la elettione di questo partito; il quale, o mi è stato detto, o parmi di uedere, che già habbiate proposto di accettare. il che se così è; buona fortuna ue ne prego, e tutta quella contentezza, che io uorrei sentire in me stesso: che me stesso dico, inten dendo di uoi. State sano. Di Venetia, i' XXIII. di Decembre, 1553.

A M.

#### A M. GIROLAMO ARLOTTI.

Non ho hauuto mai desiderio maggiore, che di piacere a' pari uostri. e parendomi per la nostra di quattordici del presente, che in ciò la fortunami sia stata assai fauoreuole; io ne prendo quella contentezza, che si suole di cosa lungamente desiderata. e perche questo effetto in gran parte nasce dalla bontà, e gentilezza uostra, douerei ringratiaruene; & haueua dissegnato di farlo; ma, conoscendo di non poter con parole agguagliar la grandezza della uostra cortesia, per non parere inetto, e diminuire la buona opinione, che di me già hauete pre sa, lascierò questa parte tutta al giudicio, et alla prudenza uostra; rendendomi certo, che, ha uendomi già, si come scriuete, giudicato degno dell'amor uostro; giudicherete ancora, che io sia grato, & ricordeuole uerso quelli, che mi fanno beneficio, si come hauete fatto uoi, offerendomi l'amicitia uostra: la quale se io non stimassi infinitamente, sarei prino di humanità. non che di giudicio. che, usando io per l'ordina rio di amare tutti gli amici del nostro eccellente Corrado; uoi debbo amare tanto piu, quanto piuchiare rilucono in uoi quelle uirtù, per le quali il Corrado mi è carissimo. e se a dimostratione dell'animo mio occasione alcuna mi si offe rira;

s e c o n d o. 47 rirà; conoscerete, che io son buon pagatore del debito mio. Intanto, pregandoui a perseuerar nell'amore, che mi mostrate, & a credere, che da me' ne sete ricompensato, farò sine. Di Venetia.

11110

maggiore,

endomi per

, che in ciò nole; io ne

male dienti

mesto efective

gentilezza

Dansnad

di non pota

zu della u-

O, e diffacile

ia havetesse

Micion et al-

erto, che, lu

dicato depu

seers, then

eli, dez

to moi, after

E to non h-

i humandi, per l'ordin

o ecceller

oru, quatti

ittu, per le

a dimostra na mistosse

TITA;

#### AL MEDESIMO.

I o s o n testimonio a me medesimo di essermi piu uolte ricordato di V. S. con dolce trattenimento dell' animo mio. percioche non può fare, che molto non mi gioni il pensare a co loro, i quali posseggono la uirtù, conciosia che esta uirtu mi diletti si, che ogni giorno piu mi di spongo ad hauerla non pure per principale, ma per solo oggetto a' miei pensieri. Horaio mi rallegro affai con V. S. dell'effer uenuta a Padoa, cioè in luogo, il quale ci darà molta commodità non solo di scriuerci, ma di riuederci piu spesso: e piu me ne rallegro, considerando la cagione, perche ui è uenuta: e le affermo con uerità, che, preuedendo con l'animo che soaui frut ti ella raccoglierà ne gli ameni giardini di filosofia, mi si destanon so che di amoreuole inuidia, dimostrandomi la ragione, che io douerei dolermi di me stesso; il quale, tardi aunedutomi dellasterilità di questi studi humani, pure ancor non me ne parto. e se V. S. come amico mio, (che tale ella dimostra di essere, e tale credo io ch'elia

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

ch'ellasia) si duole del mio lungo errore, ella potrà meco insieme consolarsi con questo, che io sono assai uicino all'ammendarlo; essendo già arriuato a tanto di lume, che almeno in qualche parte so discernere, e riconoscere il meglio. Pregola ad amarmi. Di Venetia, a' XXIX. di Gennaio, 1550.

### AL MEDESIMO.

Io MI accordo con uoinel credere, che la ode del Luisini risplenda molto di que' colori, che adornano la poesia. cosi mi diceste quella sera, che ragionammo insieme : e cosi hora leggen dola ho compreso. egli è uero, che, hauendo ri ceuuto l'animo mio qualche impressione dalle pa role uostre, alle quali do molta fede, non hauerò perauentura potuto sinceramente giudicarla, a guisa di occhio, che non discerne bene, poi che ha mirato nel sole. nondimeno e mi gioua di credere, che ne uoi nel lodarla ui siate ingannato, ne io nel seguire il giudicio uostro, anzi pure dime stesso. che tale fu sempre dell'ingegno suo l'opinion mia. e piacemi oltra modo, che quel giouane, da me sempre amato, riesca ogni di meglio in conformità del testimonio, che io già di lui feci. che certo amore non mi mosse, o almeno semplice amore non mi mosse, ma ac-

com-

wede

S E C O N D O. 48 compagnato da ragione, e da giudicio. Di Venetia, a' XXI. di Giugno, 1551.

re, elle

to, che

meglio.

XXIX.

dore, the

le'colori,

quella le-

ira leggen

wendo ri

re delle pa

con hauteindicor-

bene, poi

me groun

temgan-

ell'mit-

modo,

, riejes

mo, che

111111-

com-

#### AL MEDESIMO.

QVANTO meno V.S. haper costume di scriuer senza soggetto, tanto piu debbo io amar la cagione, che l'ha mossa a scriuermi: la quale, non è dubio, ch'è stato l'amore, ch'ella mi porta: e ne la ringratierei, se dal medesimo amore mi sosse conceduto. Ne so, che dirle in risposta, non hauendo altro che rispondere, e giudicando, che mi si conuenga l'imitare V.S. nella breuità: tanto che, dicendole solamente, che io son suo, e che, come cosa acquistata da lei col merito delle sue uirtù, mi offerisco, sarò sine. Di Venetia, a' VII. di Magajo, 1550.

#### A M. ROBERTO GERONDA.

SEPER l'ordinario le uostre lettere mi sono care, uenendo da uoi, che mi sete carissimo, & essendo tutte scritte in tal maniera, che la bellezza loro può renderle ad ogniuno grate, e diletteuoli: douete credere, ch'elle mi hanno recato contentezza tanto maggior di quella, che sogliono, dandomi speranza della uenuta uostra in queste contrade, quanto piu mi diletta il ueder uoi, e con uoi ragionare, che il leggere le uostre

nostre lettere: le quali però, come ho detto, mi sono sempre di molto piacere cagione. egli è uero, che non è stata intera allegrezza quella, che io ho preso di cosi lieto ragguaglio. percioche lo andare a Napoli, & a Roma, con animo, si come mi pare che accennate, di qualche giorno di morarui, mi genera nella mente di quei sospetti, ne' quali chi molto ama ageuolmente incorre. e la ragione istessa mi fa uedere, che, douendo uoi essere in Romanella stagione, ch'è piu crudo il uerno, e malageuoli le strade, ui parrà buon con siglio il non ue ne partire insino a tanto, che il cie lo, e la terra a far camino non u'inuitino. il che stimo io che non possa esser fino a quadragesima. & essendo cosi, come io contra il desiderio mio uo imaginandomi: chi sa, che Roma, ingorda di belle, e rare cose, come uoi siete, con apparenza di utile partito non ui ritenga? e che uoi, perauentura all'ettato da quell' altera uista de' sette colli, non mutiate pensiero? laonde quanto posso ui prego a darmi auiso con le prime lettere, a che tempo sarete in Roma, e se l'intendimento uostro è di partiruene inanzi Natale, si come desidererei che faceste, e come, se tanto mi concedete, ui prego che facciate. conciosiacosa che, quantunque non sia men uerno inanzi che dopo Natale, nondimeno fannosi le strade sempre piu malageuoli, e noiose a' caualcanti.

SECONDO.

detto, mi

.egliène-

quella, che

perciochela

DAMO, GO

the giorno. quei sospeth,

the meatre.

douendo m

e principal

arra bumou

anto che la

matino Adi

Madragefine

defidens an

mas, mini

te, con 10%

12 ? e chemi

tera whale

Laonde que le prime le

esel'me

mizi Nati

, e come,

acciate. Com

a men hern

no fannoss.

igle a' cana.

49

canti. e benche può parerui, che io faccia torto all'infinito amore, che mostrate di portarmi, dubitando, che alcuno impedimento possa da me separarui lunzamente: douete donar questo errore alla natura mia: la quale è tale, che piu to sto quello, che io non uoglio, temo, che non se ro quello, che io uoglio. Delle cose mie non ui dirò altro . percioche, senza che io altro ue ne scriua; se ui sarà caro hauerne conto, uerrete uoi medesimo ad informaruene: e sodisfarete piu a uoi in cotal modo, & a me leuerete la fatica di scriueruene. ma basterà dirui un partico lar solo, dal quale depende tutto il rimanente dello stato mio; che non ho hora peggior comples sione di quella, che io haueua quando uoi eraua te qui, e forse tanto migliore, quanto ogni di piu continente l'età mi rende in quelle cose, le quali nocciono con la qualità, e col souerchio. State sano. Di Venetia, a' XXVII. di Nouembre, 1553.

#### AL MEDESIMO.

Doven Do io partirmi per Venetia fra dieci di, non uorrei a modo alcuno che ui met teste in camino per uenire a ritrouarmi. percioche crederei, anzi terrei per certo, che la fortu na, per far di noi maggiore scherzo, ci facesse muouere in un'istesso tempo, uoi di costà, e me

di qua, a fine, che, perdendoci nel camino l'un l'altro, ricadessimo in maggior trauaglio di ani mo, che non è quello, che hora sentimo: il quale dal canto mio è tale, che, doue l'esser in Roma per altre cagioni douerebbe essermi a conten tezza grande, io cisto contra mia uoglia, uinto dalle carezze di tre Reuerendiss. Santa Croce, Inghilterra, e Maffeo; due de' quali mi muouono con l'auttorità, l'altro con la sua gentile e benigna natura, e con l'infinito amore, che mi mostra a tutte l'hore. nondimeno e mi pare hog gimai tempo di sodisfare a me stesso, poi che ho già loro sodisfatto in parte. onde lunedi otto, al la piu lunga, mi metterò in camino alla uolta di Toscana. intanto con la speranza del mio propinquo ritorno temperate il dolore, che sostenete per l'assenza mia: e statesano. Di Roma, a' VII. di Maggio.

# AL MEDESIMO.

OGNI cosami caderà nell'animo, piuto sto che pensare, che uoi ui siate dimenticato di me; quantunque così di rado miscriniate. che, doue io di ciò alcun sospetto hauessi, maladirei la Corte; la quale, oltre al torto, che già mi se ce, rubandomi la persona uostra, tanto tempo dame aspettata, e per desiderio mio, e per speranza datami da uoi, aggiugnesse ancora una così

ECONDO. cosi notabile ingiuria, quanto sarebbe, se ella mi facesse perdere quel luogo, che io penso di ha uere, e parmi di meritare, se la mia affettione riguardo, nella memoria uostra. il che quando fosse, potrei insieme uenire in dubio dell' amore, quasi per necessaria conseguenza. percioche un uero e perfetto amore può con le sue forze imprimere nella memoria l'imagine della cofa amata, & iui sempre conservarla, si, che ne ua rietà di accidenti, ne lunghezza di tempo la gua sti . ma tolga Iddio, che io a punto sospicare di cosi fatto mio danno unque mi conduca. auiso io due cose, per iscusatione uostra; le quali reputo essere amendue uerissime: l'una, che siate continouamente occupato ne gli studi sacri, & in quelle speculationi, che il sommo bene riguardano, in compagnia di quel dottissimo e santissimo Cardinale, presso a cui in luogo honorato la uostra uirtù ui ha posto: l'altra, che, non per dimenticanza della nostra amicitia, della quale mi giouerà sempre di credere tutto ciò che io uor rei che fosse, ma per giudicio tralasciate lo scriuere; non occorrendoui cosa, la quale m'importi di sapere; e parendoui, che lo scriue re per cerimonia, o per capriccio, piu tosto di ambitione, e di leggierezza, che di ufficio, o di amore sia argomento. io ueramente, non hauen douiscritto già molti dì, (percioche in questo la mia

mino l'in

aglio di m

mo: il qui

eser in Ro-

Thi a comia

loglia, win

Dita Crow.

I WAL TOWN

us gentile

nore, che n

e mi parche

a, paichch

laved offer

o alla untret

del mio mi

, che folia-

DiRow

ווצוק , סמדותו

inenticato #

imate de,

malatin

he gia maje

tanto tem-

100, e per

ancora una

001

mia orinione non è alla uostra discordante ) bo preso hora materia da quelli specchi di cristallo, i quali diede già uostro fratello al Messio, perche, come amico di mio fratello, prendesse cura di mandarglieli: & egli dapoi, come piu ami co di se stesso, gli haritenuti, e ritiene, si come dice, per sicuranza di certo suo credito. leale atto certamente questo non è stato, ne conforme all'opinione, che io haueua di lui. che, oltre all' esser falsa la cagione, ch'egli allega, come mio fratello, prodotti i conti, & alla mia presenza essaminati, mi ha dato a nedere: così fattimodisi tengono tra mercatanti uolgari, e ple bei, che sono feccia dell'arte, e non tra quelli, che negotiano nobilmente, & alla dignità mirano insieme con l'utile. fra' quali mi credeua io che il Messio uolesse esser annouerato, si come uuole, & ha sempre uoluto mio fratello: e della sua uolontà ne danno testimonianza gli effetti. ma s'egli a renderci gli specchinon si disporrà, e uorrà perseuerare in questo errore di tene re per suo quello che suo non è; il quale infino ad hora io ho creduto che sia errore di opinione piu tosto che di nolontà: sarà ufficio di nostro fratel lo, che glieli diede senza nostra commissione, ridomandarglieli: è sarà cortesia uostra, il sollecitar con lettere, e confortarlo a ciò fare. Dello stato uostro, sarammi caro, intendere alcuna cola



SECONDO. cosa per le uostre prime lettere. Io sto dell' animo assai bene, trouandomi, la Dio merce, conté to e della famiglia, che io ho, e del modo, che la sua divina gratia mi dona per agiatamente mantenerla. Del corpo, massimamente de gli occhi, o sia per l'uso continouo de glistudi, o per altra piu occulta cagione, intera sanità non bo da due anni in qua. consigliano i medici, se uoglio a piu temperata qualità recarmi, che io can gistile, e dia bando ad ogni modo alle lettere.il che non penso io di poter fare : cosi feruentemen te le amo: ma darò ben loro licenza per qualche tempo: se però questo tanto potrò impetrar da me stesso. ma credo di douer potere, con spe ranza di hauer poi commodità, risanato che io mi sia, di piu lungamente goderle. e per aggiugnere al consiglio necessità; non sarebbe gran fatto, che la uerso il Maggio io uenissi a Roma a riuedere gli amici: fra' quali, se io hauerò la for tuna contra il suo costume tanto fauoreuole, che io ui ci ritroui; la dolcezza del uostro aspetto, de'uostri ragionamenti, della uostra compagnia mi ristorerà compiutamente il disagio, e la fatica del camino. fra tanto attendete a conseruarui; & amatemi all'usato. Saluto il Sirletti, e don Basilio, due pezze di huomini rari, nostri communi amici. Di Venetia, a' x v I I I. di Gennaio, 1555. A M.

lante ) bo

li cristallo

tellu, per-

rendelle ch

ome piu au

ene, fican

lito. lealer.

ne conform

che, ch

allega, one

alla mia mi

dere: colife.

weari, en

on tra que

a dignota ni-

limi creica

erato, ficin

asello: e se-

man gliefa-

ion fi digar

TTOTE di ICH

we in the

opinione pil

mostro frata

mullione it

ira, il falle.

fare. Do

00/1

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

## A M. GIACOMO GRIFFOLI.

LA MIA natura è tale; ne, per quanto ho compreso, è dissimile la uostra; che non scriuo a gli amici, se non quando l'occasione o per mio, o per loro interesse m' inuita. Hora ha uendo questi nostri Illustrissimi Signori preso partito di condurre tre huomini di belle, e polite lettere, a leggere in tre sestieri di questa città con dugento ducati di provisione per ciascun' anno; incontanente l'amore, che io ui porto, mi ha condotto a pensare a uoi, sapendo, che di uiuere a V enetia, solo che premio ui sia dato alla uostra uirtù conueneuole, fu sempre uostro proponimento. e si come di subito il pensiero mi nacque, cosi di subito attesi a dargli effetto: e par lai della persona uostra col clarissimo M. Matteo Dandolo; per esser egli uno de' tre riformatorisopra tutte le occorrenze dello studio, non meno in Venetia, che in Padoa, dicendo di uoi tutto quello, che prima la conscienza, poi l'affettione mi dettaua. ne crediate, che a persuaderlo molta eloquenza bisognasse. percioche in si fatta dispositione lo ritrouai, che subitamente non solo mi acconsentì, ma mi lodò, e ringratiò molto, che io gli hauessi proposto huomo tale, ben conosciuto da lui, e conseguentemente molto amato. onde io, per condurre la cosa uer 10

SECONDO. So il fine, dissi, che di commissione sua ui scriuerei, e proporreiui la qualità del partito; a fine che uoi, consideratoui sopra, e bene essaminato lo stato delle cose uostre, ui risolueste al meglio. Hora, M. Giacomo mio, quello che uoi habbiate a fare, a me non si aspetta di dirui. percioche, oltra che a ciascuno piu note, che ad altrui, sono le cose sue; l'età, e l'esperienza, troppo buo namaestra, dee hauere insegnato molto piu a uoi, che a me . la onde tutta questa parte, che è di considerare, e far paragone fra Venetia, e Roma, oue hora sete, e pesare molto bene la na tura, e le conditioni dell' una, e l'altra città, mettendo sopra una bilancia le dubiose speranze della Corte, esopra l'altra la ferma quiete, e la tranquillità di questa mia felice patria; tutta questa parte, dico, uoglio che sia della prudenza uostra. che non arriua così alto il mio sapere, che io piu auedutamente di uoi stesso possa darne sentenza. ma quella parte, che a me tocca, è parte di amore, e di desiderio. a che uolendo io sodisfare, son constretto a dirui, che uorrei ui disponeste a uenire in queste parti, per la molta contentezza, che aspetto dall'esser con uoi, e con uoi ragionare ogni giorno, si come l'antica nostra amicitia, e la bontà uostra mi promette. Pregoui adunque, intendendo però, che sempre le mie preghiere cedano al ben uo-Itro

FOLL

per quant

re mon for

10712 0 pe

Horale

gnori pro

elle, e mi

i questa co

per dista

na portuge

lo, cheti

listani

ए अठ<sub>िरा</sub>ठ हार

penlien n

effetto: ess

M. Ms.

tre riforms

Audio, 10

icendo di m

a, poils

e a period

rercioche s

bitann

e raig:

Enomoti-

entemen. La cosana

stro, che siate contento di accompagnare il desiderio uostro col mio. che l' uno e l'altro perauentura piu potranno, che qualche apparente ragione, la quale il contrario ui proponga. hauete qui molti amici, mercè delle buone e rare qualità uostre, che amabile ui fanno: fra qua li ci è il reuerendo Piouano di Santo Apollinare, huomo, che in molte honorate parti conten de, a giudicio mio, con quelli, che piu il mondo stima. egli, & io, lasciando molti altri da canto, egli per la sua gran uirtù, io per la molta af fettione, che ui porto, douemo poter piu nell'animo uostro per tirarui in qua, che tutti gli ami ci, i quali costi hauete, a ritenerui. Ma doue mi trapporta il desiderio? io non mi aueggo, che incomincio quasi a darui consiglio: e questa par te dissi che non intendeua di toccarla. scusatemi di questo errore: se errore ui pare che sia: e pen sate uoi medesimo quello, che meglio ui torna. io quello, che norrei, ho detto, e quello, che intorno a ciò consiglierei, se lecito mi fosse di dar consiglio a cui piusa, l'ho uoluto piu tosto accennare, che esprimere. Statesano. Di Venetia, a' x. di Agosto, 1553.

A \*

Voi miscriuete, che io non creda alle fal se imputationi dateui presso di me. cosi so: percioche

ECONDO. cioche io non son cosi poco aueduto, che non sappia distinguer quello, che può esfere, e non esfere, da quello, che è manifestamente uero. e si come difficilmente mi muouo a credere de gli amici cosa, che io non uorrei: cosi, poi che la uerità e la ragione mi ha uinto, mi guardo assai di non mutar credenza. Voi sapete, in che grado di amore io tengo il Bargeo, & il Luisini, l'uno e l'altro per le rare qualità loro, troppo bennote a qualunque persona li conosce. questi, perche sono saui, non s'ingannano; e, perche sono buoni, non dicono il falso. e perche uoi conuersaste un tempo col Bargeo, mentre fuin Reggio; & hora pratticate col Luisini: esti, che animo uoi habbiate mostro uerso di me, possono saperlo: e, quando io ne facessi molta stima, mi rendo certo che d'amendue ne sarei informato a pieno. ma, oltra che per natura io non bado a tali cose, non ho cagione di pensare doue non so se utile mi possa nascere, e di danno mi possa temere. percioche, il conoscerci l' un l'altro, si come uoi usate di dire, tor na bene non meno a me, che a uoi, in questa parte. State sano. Di Venetia, a' XXVII. Settembre, 1553.

re il de.

tro per-

apparen.

roponga.

Kone era-

o:frique

April

inti contra

uil monis

tridera

lamoltes

prunel !

ittiglia

Maden

wezzo,da questa pa scusatem

Ma:epa

mi torna.

la, dien-

Red do

to accen-

Veneral,

a alle fil

fo: per-

A MON-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

## A MONSIGNOR DI MONLVC.

I o non debbo marauigliarmi, che V.S. sia tanto conforme a se medesima in amarmi, e tanto cortese in farmi ogni di qualche nuoua dimostratione dell'animo suo . percioche l'ho conosciuta di cosi sottile ingegno, che facil cosa le è stato il penetrar fin' all'intimo del cuor mio, & iniuedere, non solo come io sia disposto ad honorarla, ma come desideri, che questa mia dispositione sia palese a molti. V. S. hora si ritruoua nella Scotia, fra gente dura, e bellicosa; oue è necessario che quasi del continouo uegga, e prattichi fieri, e rigidi costumi: da' quali però ella non prende qualità, ne si spoglia della gentilezza sua, anzi da luogo a' benigni pensieri, e spesso si riuolge al bel paese d'Italia: oue pensando, non è maraniglia se Venetiale si rappresenta, come parte piubella, e piu honorata: bene è marauiglia, che fra i particolari di Venetia le souuenga, come ella scriue, di me, e che tanto desideri mie lettere; le quali altro effetto non possono fare, che mostrarle, ch'ella non ha molta cagione di desiderarle. e se sin' hora non ho scritto a V. S. la cagione èstata, non perche io hauessi smarrita la memoria del nome suo, la quale io custodisco come cosa santa; ma, perche, mancandomi

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

NILL

, che V.S

Jamanna.

die nua

croche i'h

the factor

no del co

10 (11 0)

ri, dec

M. J. S.N.

mie duna

fi del cont

ridi cofini

ta, ne 6%

mozo a m

al bel put

arangla,

orte piude

Elia den

, control th

me letter:

re, theme

e di dejile.

V. S. Late

inamita?

io custo -

mancal-

dos

domi materia, non mi pareua di douer scriuer nulla, e, come si dice, a unoto, a cui molto stimo. hora, poi che altro non mi occorre, le dirò intorno allo stato mio, che da un tempo in qua fra piccioli termini ho ristretto i miei pensieri, di modo che io non uiuo, come già in parte soleua, ad arbitrio di fortuna, ma sono quasi in podestà di me medesimo, e contentomi di una moderata quiete, e di quel frutto, che i mici studi mi porgono; giudicandomi assairicco, non perche io habbia di souerchio, ma perche quello, ch'è souerchio, non desidero, e quello, che io desidero, non mi manca. questa è quella quiete, o quell'otio, il quale V. S. indarno desidera . percioche l'alto suo ualore, conosciuto per proua dal Christianissimo Re, contrasterà sempre al desiderio suo, e non permetterà, che si disciolga da quelle cure, nelle quali quantunque infin' hora ha adoperato molto in seruizio di S. M. nondimeno si uede, che la qualità de' tempi presenti maggiore occasione le offerisce; e che le cose del mondo girano a tal fine, che senza dubio la uita attiua sarà alquanto piu necessaria, che la contemplatiua. Intanto mi pare di supplicarla, che, ritrouandosi in grado, oue può conoscere le cagioni, e uedere i progressi di quelle guerre, non le sia graue di raccoglierne particolar memoria. che forse ella a qualche tempo

tempo potrebbe hauere otio di tesserne una historia in lingua Francese, come già mi disse che dissegnaua di fare: & io potrei forse, si come fui confortato da lei, trapportarla nell'idioma latino, con speranza non che io possa rappresentare gli ornamenti, e le uarie figure del suo leggiadrostile, ma si bene, che del molto suo lume alcuna scintilla in me si riconosca. Della uittoria delle genti Francesi era già molti di uenuto l'auiso: ma il discorso, ch'ella mi manda intal proposito, non ho sin' hora neduto: come che il Pomaro me l'habbia promesso. Delle sue cortest offerte la ringratio cordialmente; si come so, ch'ella cordialmente si offerisce. e douerei dolermi, che io all'incontro non habbia in che potere a lei offerirmi, sapendo, che, quanto io uaglio in seruigio suo, è nulla: ma non mi dolgo, per non far torto ne alla prudenza, ne alla bont à sua: l'una delle quali mi fa credere, che V. S. conosce interamente l'animo mio; l'altra, che, conoscendolo, se ne contenta. e con questa ferma speranza facendo fine, mi raccommando per sempre. Di Venetia, l'ultimo di di Settembre, 1549.

A M. PANFILO MARINO.

A' TANTI cortesi effetti, i quali di con tinouo produce l'amor, che mi portate, douerei SECONDO.

ne imahi

n diffe che

, li come

tell'illiane

rappresen-del suo lez.

Ito from

. Deller.

rolti di se.

Mit ment MEDINO: U-

mello. Des

ilmente:

erifce et

on bubbien

che, qua-

THE ROOM

100071,11

fu credent.

DUTHO WITH

enta, en

, 771 74

, l'ultim

INO.

nalidica

te, done-

701

rei o corrispondere con pari effetti, ouero, non potendo arrivare a si alto segno, almeno renderui gratie di quello, che uoi per me fate, & iscusarmi di quello, che io non posso . horanon fo ne l'uno ne l'altro: l'uno, perche meglio è ce dere alla cortesia nostra, che contendendo restare inferiore: l'altro, perche, ringratiandoui, o scusandomi, mostrerei di credere, che l'a mor uostro aspettasse rimuneratione da me, la quale, per essere egli perfetto, so che non aspetta. adunque, poscia che la cosa è qui, uoglio solamente ringratiarui di questo, che uoi non uole te, che io ui ringratij: il che mi ui obliga poco meno, che la cosa istessa, della quale douerei ringratiarui. Ben' haueua io pensato di ritrouare il padre di uostro genero, si come mi scriuete, per notificargli, che della diligenza usata da lui in eleggermi cosi pretioso uino, il quale mi è, si come dee essere, gratissimo, uoglio esser glitenuto per sempre: ma ripensando meglio, ho trouato, che sarebbe ancor questo souerchio ufficio, si come souerchio sarebbe co uoi, essendo uoi con lui, & egli con uoi una medesima cosa. siate adunque contento, che con quelli, i quali ui sono carissimi, io usi i medesimi termini, che userei con uoi, il quale mi sete tanto caro, quanto non saprei esprimere. State sano, & salutate mia cugina, rallegrandoui con lei in nome mie

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

# mio del nuouo parto. Di Venetia, a'x x I I I I. di Ottobre, 1549.

## AL MEDESIMO.

HOINTESO il desiderio del clariss. uostro Podestà, e di quella magnifica Communità. ne crediate, che sia minor il desiderio mio, nel ritrouarui hora maestro tale, che possa ne gli animi de' uostri figliuoli seminar buona dot trina, si, che a qualche tempo lodeuole frutto ne apparisca. ma perche l'esperienza mi ha mostro, che a questi tempi non è molta copia, anzi è grande inopia di huomini, che intendano le lettere per buon uerso; e molto maggiore di quelli, che habbiano congiunta con la finezza delle lettere la innocenza de la uita: io, che uor rei sodisfarui nell'uno & nell'altro, sarò constretto a procedere perauentura piu lentamente, che non comporta l'aspettatione, e bisogno uostro: acciò che hauendomi uoi dato tal carico, quasi a buon conoscitore di quanto in ciò sia necessario, l'effetto poi differente al pensiero non ui facesse perdere l'opinione, che hauete del giudicio mio . la quale perche io stimo molto; è ragione, che io desideri che lungamente si conserui. State sano. Di Venetia, a' v. di Gennaio, 1550.

AL

MIIIE

el clariss

OWNER

erio mio

e polla e

branada

wale from

truibany.

COOM, 31-

WENG THE

in storygum

la finequi io , che mi

(27°) 07-

lentamar, e bafogus

tal carrol,

as fu me-

Witero nai

te del giv-

to; e7:1-

G com/er-

di Gen-

AL

#### AL MEDESIMO.

VI GIVRO, che io aspettaua un simile accidente; parendomi di hauer già compreso,
che la fortuna mette studio per incommodarmi
ogni di piu. cosi dunque sia; poi che a colui, che
regge le cose humane, cosi piace. ma se cotesta
importuna doglia, la quale ui è sopragiunta per
tormentare in un tempo uoi e me, durerà molto; douerete, e ue ne prego con quell'assetto,
ch'io posso maggiore, procurar l'essecutione di
quanto ragionammo insieme: non essendo tale
il bisogno del commune amico, che sopporti mol
ta lunghezza di tempo. State sano. Di Venetia, a' XIX. di Nouembre, 1555.

## A M. BARTOLOMEO RICCIO.

Non so, che sie di Roma. so bene, che, si come facilmente può nascermi desiderio di riuederla, se non per altro, almeno per godere
un mese gli amici, quali di continouo mi chiamano; così non facilmente può cadermi nell'animo di rimanerui. egli è uero, che Roma è
terra di fortuna; e la fortuna spesso fa marauigliosi esfetti: ma io hoggimai per molte cagioni
ho messo freno alle speranze, si, che piu non mi
trapportano. e che uolete uoi ch'io piu desideri?
uiuo assai honorato, e ueramente uiuo, nella mia

pa-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

tria: e che patria? forse oscura, e uile: V enetia, reina dell'Europa; quella, che tanto piacque al Riccio, che lo inuescò, e tennelo tanti anni. Morì il Flaminio, e morì insieme la gentilezza, la bontà, la gloria de' buoni. qual' è si duro cuore, che non s'intenerisca pensando alla fua morte? debbo io marauigliarmi, che il Riccio ne pianga, che non solamente è huomo, ma è fra gli huomini humanissimo? marauigliomi, che le fiere istesse, alle quali la natura negò uoce significativa, con mesti modi non iscuoprino dolore.che, quantunque elle non hanno che fare connoi, per esser la nostra specie privilegiata di ragione: nondimeno, se si sono trouati alcuni huomini, i quali hanno pianto la morte di alcune fauorite bestie; quanto piu diceuole, che le bestie piagnessero un'huomo? consento, che sarebbe marauiglia, si, ma marauiglia ragioneuole. percioche uuole la ragione, che un'estraordinaria morte sia da un'estraordinario accidente accompagnata. Che può dire il Pigna, quan tunque sia di sottilissimo ingegno, per raffermare il corso delle uostre continoue lagrime? che dirà la dotta musa dell'acutissimo Didaco, per dare a me conforto in cosi giusto dolore? se prouerà, che non sia lamentabile la morte del Flaminio, e degna di copiosissimo pianto; prouerà insieme, che la terra sia leggiera, e'l fuo

Ca

CO

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

SECONDO. co graue. bisognerebbe prima negare, che l'huo mo fosse rationale. conciosiacosa che l'anima nostra, perche è rationale, conosce; e perche co nosce, è necessario che si dolga del suo danno. Già nonnego io, che il Flaminio per mezzo della terrena morte non sia fatto partecipe della celeste uita; e che hora, in compagnia del suo Dauid, e dell'altre sostanze incorporee, non goda quella uera, e solida felicità, non definita dal tempo, non alterabile da gli accidenti, non comprensibile da mente humana. non si duole il Riccio, ne il Manutio, che il Flaminio habbia ottenuto il desiderato premio alla sua innocentissima uita. non sono eglino così inuidiosi al bene dello amico. di che si dolgono adunque? della loro particolare sciagura: che non riuedranno piu l'amabile aspetto di chi tan to gli amò: non gusteranno i dolci costumi: non udiranno le sensate parole. dolgonsi ancora per la riputatione della Italia: la quale in gran par te si appoggiaua al Flaminio, come a ben ferma colonna; & hora, caduto lui, a gran fati ca si sostenta. Laonde cerchino pure & il Pigna a uoi , & il Didaco a me di porgere conforto: che, per quanto io ne creda, noi haueremo piu cagione di amarli per il desiderio, che di ringratiarli per l'effetto: non perche i loro rimedi non siano salutiferi, e buoni; ma perche non H

: Venetia,

ito piacque

tanti anni

a gentilez-

mal'efid

enfando al

, cheil Ry.

buomo, n

wanight.

Wanegow

EMODYING IS

anno che fa

mulegian.

rouati de

sorte dida

enole, de

Cento, chi

elia rapis

ह का होत

1710 400 A

P17711, 4

per Ta

e lagran

no Didar

dolore!

a morten

witto; pri

71, e'lf

non è sanabile la piaga. Pregoui a raccommandarmi all'uno, & all'altro; & a dire particolarmente al Didaco, che io aspetto auidamen
te la sua ode, per confermarmi nell'opinione,
che io ho dell'ingegno suo, natami dalle parole di molti, e massimamente dal testimonio uostro: il quale stimo piu, che non istimaua l'Homerico Agamennone il consiglio dell'attempato, e sauio Nestore. Attendete a star sano: e
poi che di continouo lauorate intorno a'uostri libri de Gloria; non dirò altro, saluo che ui ricor
diate, che, scriuendoli, scriuete della gloria
di uoi medesimo. Di Venetia, a' x x y 111.
di Aprile, 1550.

## A M. DIDACO PIRRIO.

LA VOSTRA ode, con la quale ui è piacitto di consolarmi, & bonorarmi insieme, ha nell'animo mio operato due diuersi effetti; i quali intendo di narrarui. La prima uolta, che io non dirò la lessi, ma trascorsi quasi uolando, si come auuiene di cosa lungamente desiderata, subito mi nacque pensiero di ringratiarui, e di lodarui. poi, rileggendola con occhio piu attento, e scorgendo sempre in lei nuoue bellezze, e nuoui ornamenti poetici, i quali in ogni sua par te a guisa di pretiose gemme distintamente rilucono; io riconobbi meglio la grandezza dell'obligo,

do m

quan

SECONDO. obligo, che per tal conto debbo hauerui; e tronai in fatto, che dalla sterilità dell'ingegno mio non potrebbono nascer parole, le quali per renderui gratie sodisfacessero, e molto meno per lodar ui: conciosia che a lodare il Didaco allhora crederei io di esser bastante, quando io fossi il Dida co. & oltre a ciò, perche debbo io lodare uoi a uoi? non sarei io temerario, se cercassi di farui conoscere uoi medesimo? meglio è adunque, che io mi taccia, e che con altri piu tosto, che con uoi, ragioni delle uostre lodi, e sopratutto con me stesso, per inuitarmi, anzi per incitarmi con l'essempio uostro, senon ad acquistare, almeno a desiderar quel che in uoi honoro. Intan to, rallegrandomi con uoi di cosi leggiadro poetico stile, che donerà eterna uita al nome uostro; e dolendomi con la patria uostra, che di uoi è prina; non resterò di pregarni, che mi amiate: come che quella cortesia, la quale ui ha boramosso a scriuermi, la medesima mi faccia credere, che siate sempre per amarmi. Di Ve netia, a xxII. di Maggio, 1550.

1 Taccom

a direpa-

aidama

opinione,

temonio in

mata Pe.

l'attemp.

Mar fame

wa'mini

o che some

della giru

MANIE

RIO.

a quale w

THE BUILDING

र्गा र्ल्स

a nolta, de

of woland,

defidensi, tiarat, ed

pin attal

hellezzi ;

mi funço

vente rul

7374 del

obligo,

## A M. GIROLAMO FALETTI.

MIRICORDA, che già, ragionando meco delle poesie del Didaco, uoi mi lodaste di maniera l'ingegno suo, che, per dirui il uero, quantunque prudente e moderato oltra modo io H 2 ui

ui habbia sempre conosciuto, e per tale predicato, nondimeno le uostre parole in qualche parte mi paruero hiperbolice. hora che io ho letto la sua ode, e conosciutolo non per relatione, ma per lui medesimo; stimo che uoi mi diceste assai meno di quello, che al merito suo si conueniua. ma per ragionar della ode, io credo, che ogniuno sarà constretto a lodare la sua bellezza, se fosse bene il Momo. ella è tutta lontana dal com mune, graue con dolcezza, leggiadra con dignità: tanto che, a uoler darle quello, che le si conuiene, è da dire, che non ha di moderno altro, che il nome. Duolmi assai, che, per quanto comprendo dal uostro scriuere, l'uno e l'altro mi habbiate per inciuile, e forse per superbo, non rispondendo sempre a gli amici. il che fo per piu cagioni; o perche non è sempre necessario; o perche, uolendo, non posso; o perchenon ho ambitione. e se tra queste cagioni ci fosse mescolato ancora un poco di negligenza, sarebbe si gran fatto? benche posso dire con uerità, che di questo mio errore, se errore ui piace che sia, negligenzanon è cagione, ma piu tosto il graue pe so delle occupationi; il quale mi preme si, che poco respirar mi lascia. tal che douerebbe ogni discreto amico, sapendo la cagione, perche io non rispondo alle sue lettere, non solamente iscu sarmi, mahauermi compassione: come credo, che

in

edi

1.214

tier

che facciate uoi signor Faletto: tanto mi promet to della uostra gentilezza. Raccommandatemi al nostro Riccio, & a uoi stesso. Di Venetia, a' XXII. di Maggio, 1550.

dica-

parte

tto L

e, ma

e assai

Ogriu-

7.1, se

al com

CON CI-

hele si

altro,

quante

altro

perbo,

fo per

fario;

nonbo

nescobbe si

chedi

a, ne-

, che

03711

he io

edo,

## A M. PIERO BARGEO.

GRATO & honorato dono mi hauete fatto, mandandomi la natività del mio caro figliuolino, rinchiusa in cosi leggiadro stile, che ui prometto non hauer letto poesia non pur di al tri, ma di uoi medesimo, doue io habbia riconosciuti spiriti piu eleuati, e figure piu scielte: di modo che io a uoi debbo esser tenuto dell'amo reuolezza uostra in aggradirmi di questo prono stico, & honorarmi di cosi uaga, & ornata egloga: e uoi a me perauentura non meno douete saper grado dell'occasione dataui in honorar uoi medesimo con una cosi fatta compositione: la quale si come in parte ha fatto fede ame, con tra l'ordinario mio, intorno alla materia ch'efsa contiene; così a coloro, che non ui conoscono come io, ampiamente farà fede e testimonio del l'ingegno uostro, degno ueramente piu di Pisa, e di Padoa, che di Reggio. starò adunque aspet tando, che uoi mi ringratiate, come prima cagione dell'egloga uostra divinatrice: & io, poi che sono stato in ciò cagione mouente, ringratierò uoi come cagione mossa. che non intendo di do-

douere alterare gli uffici, e tramutare l'ordine delle cose. State sano: e di gratia non trattenete piu il disiderio mio di leggere il principio dell'arte uostra.

## A. M. ANTONIO ROMA.

Q v A S I che incomincio hauer martello di uoi: quantunque io sappia, che ne la lontananza, ne il tempo mi priuerà mai del uostro amore . ma non è, che non mi punga il non uederui, o, per dir meglio, il non udirui. che trop po ui ueggo io con la mente: la quale si fattamente conserval'imagine vostra, che mi darebbe l'animo, se io sossi pittore, di ritrarui al naturale cosi lontano, come sete. ne crediate, che uoglia ringratiarne tanto la memoria mia, perche ella mi custodisca cosi caro dono; quanto uoi medesimo, che ui ci hauete impresso con molti segni e di cortese amore, e di eccellente uirtù. e con tutto ciò ui prego, che torniate pre sto a riuederci, ricordandoui, che di quindici giorni, i quali ci prometteste di douer stare in uilla, dieci hoggimai, se al contar non erro, ne sono scorsi. che Dio ui ci renda sano. Di Padoa, a' vi. di Ottobre, 1550.

A . M

## A M. FRANCESCO LVISINI.

rdine

teneodel-

urtello

lanti-

up tro

MAT HE-

פוולים

farri-

daren-

idni-

112,000

a, per-

10 COM

Mente

nte pre

emila

are m

517,00

MPs-

ALM

Poi che sete in Reggio, ne ringratio N.S. Dio, come di cosa da me desiderata per honor uostro, & utile di quella città. Non accade ' che io ui conforti, & ammonisca all' operare quanto di uoi si aspetta: sapendo io, quanto sete, e soste sempre insiammato di desiderio di lode, e quanto sete prudente. solamente ui prego, che ogni uostro pensiero sia sempre congiun to con l'amor di Dio, e che riconosciate ogni uo stro honore dalla sua divina bontà, suggendo le contese, e le gare, hoggidi piu proprie quasi de' letterati, che de' soldati. io sarò uostro, come sempre sui: & in segno di ciò ricordoni alle uolte a commandarmi. Di Venetia, a'i x. di Agosto, 1550.

## AL MEDESIMO.

LE VOSTRE lettere mi dicono quello, che io sapeua, che fin'hora mantenete il luo
go publico con uniuersal sodisfattione di quella
città; matacciono per modestia quello, che io
spero, anzi quello, che, come cosa già presente, chiaramente ueggo, che nell' auuenire dall'ingegno uostro piu soaui, e piu maturi frutti
nasceranno. hauete dato assai felice principio alla lode uostra: & è ben degno, che ue ne ralleH 4 griate

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

griate con uoi medesimo, e con gli amici: ma ricordateui, ch'egli è principio, e non fine. per l'ordinario, e con moderata diligenza farete assai piu di quello, che sin'hora hauete fatto. siaui sempre a mente, che la mediocrità non è quelsegno, oue mirano gli eccellenti ingegni. percioche nell'imprese honorate, a chi poco puo, il mediocre dee parer molto: & a cui è lecito di potere assai, quello, ch'è mediocre, è poco, e quello, ch'è molto, è men che mediocre. io ui conosco di uiuace, e pronto ingegno; di memoria, che facilmente apprende, e non facilmente lascia. a queste parti, che sono di natura, e per gratia concedute a pochi, se ui aggiugnete quelle, che sono proprie uostre, la uolontà, e lo stu dio, con deliberato proponimento di non fermar ui, ma di caminare sempre inanzi col medesimo passo: non è dubio, che fra questi huomini, i quali hoggidi si ueggono, e perauentura fra quelli, che dopo questi uerranno, marauiglioso sarete . scriuo così, perche ui amo : espero, perche ui conosco. amatemi dunque per il desiderio, che io ho: e, quanto ui piace che io ami uoi piu di quello, che io soglio; tanto fate che cresca in uoi quella cagione, la quale da principio mi dispose ad amarui. percioche l'affettione, che io ui porto, cosi di continouo anderà crescendo, co me continouo sarà il nutrimento, il quale ella ricenera

ftra

chel

00/1

ma

mil

mera

tente

chel

1101.

mie

condi

tali.

gram

deld

tie di

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

s e c o N D o. 61 ceuerà dalla uirtù uostra. di che Dio consoli uoi, e me. State sano. Di Venetia, a' XXVIII. di Ottobre, 1550.

nan-

. per

arete

tatto.

non è

zegni.

opuo,

ctto di

9,000

. 10 Hz

1227700-

mente

, e per

quele lo stu

rms

edeli-

mmi,

u fra

eliofo

De1-

lide-

i woi

resca

) 1111

1019

,00

ri-

## A M. MATTEO SENAREGA.

Do Po il giorno, che uoi partiste di qua, fin' a quest' hora, che ho riceuuto la uostra assai ben lunga, e per questo tanto piu a me cara lettera, io sono sempre stato in dubio della uostra sanità, temendo, che il caualcare in fretta, massimamente dopo il riposo di molti giorni, po tesse recarui alteratione. hora, scriuendomi uoi, chesete sano, quantunque debole; il che non è cosa estraordinaria nella persona uostra; & aggiugnendo, che fra pochi di pensate di renderui a noi, a' quali giusta cagione ui tolse; uoi mi hauete riconfortato, e rallegrato in gran ma niera. preghereini a confermarmi questa contentezza con le uostre seconde lettere, se non che la uostra prudenza mi fa non solo sperar di uoi, ma credere quel che io desidero. Le cose mie sono come uoi le lasciaste, assai prospere, secondo la dispositione dell' animo mio, non però tali, che uoi possiate sodisfaruene: che troppo grande, e troppo superiore a' mici meriti sarebbe la mia fortuna, s'elle arriuassero a' termini del desiderio uostro. Il sig. Piero ui rende gratie della memoria, che di lui serbate; e risaluta-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

ui con molto affetto. & io ui prego a raccommandarmi al Mag. uostro padre, & a' uostri fratelli. State sano. Di Venetia, a' x x x. di Maggio, 1554.

## AL MEDESIMO.

CHE sarà, M. Matteo carissimo, che sarà finalmente, dopo un lungo aggirarui, di questa uostra così naria fortuna? sarà, per auiso mio, il medesimo, che sin' hora è stato, cioè il medesimo, che io da principio, buon conoscitore in questa parte del costume de gli huomini, ui predissi douer' essere. uoi hora mi scriuete, che la uostra naue è giunta in porto, misurando l'altrui uolontà col desiderio uostro; quando ella n'è molto lontana, e tuttauia da tempestosi uenti nel mezzo delle torbide onde combattuta. tra tanto ne uola il tempo, e cessano gli honorati studi, & il nostro bellissimo, e da me molto amato ingegno, donatoui dalla natura per istrumento della gloria uostra, non è da uoi adoperato come il bisogno richiedeua. che troppo so io, essendo uoi in cotesto stato dimente, che ne a leggere, ne a comporre potete disporui. al che pensando, si come penso molte uolte; percioche di noi troppo mi cale; del passato io mi dolgo, e del futuro mi attristo; nedendo, che tutti i segni contrario fine dimo-Strano

30

0 80

hon

HETH

amo

Hole

tions

101

GHA.

rebl

hau

fien

SECONDO. strano al pensier uostro; e'che, doue uoi consiglio non mutiate, quanto durerà in uoi questo proponimento, tanto fie lunga l'afflittione. la onde non solamente io ui conforto, si come sempre ho fatto, ma in gran maniera ui prego, per il periglio, ch'io ueggo soprastarui, che recandoui in noi stesso, e piu sauiamente l'auneni mento de' uostri consigli essaminando, uogliate in Dio solo fermare ogni speranza, & in lul solo rimetter tutti i uostri pensieri: il quale saperà trouarui miglior uerso, che uoi con tutta l'industria nostra non saperete giamai. io mi aueg go ogni di piu, quanto sia graue l'error nostro, a noler dietro seguire alle fallaci speranze de gli bonori mondani, lasciando il diritto sentiero del uero bene, e sempiterna salute. ne posso fare, amandoui come io fo, che io non ui consigli a non uoler piu oltre perseuerare in cosi fatta dispositione: la quale di quanta amaritudine cagione ui sia, dalle uostre lettere il comprendo; e, quanto di danno, per molti rispetti, ui possa partorire, con la mente antiueggo. già douerebbe quella proua, che sei mesi continoui ne hauete fatto, hauerui certificato compiutamen te, che uoi correte dietro al uento, e che al pensiero non succederà l'effetto. & essendo cosi, perche uolete uoi entrar piu adentro in questo labirinto, del quale l'uscita non uedete ? grande errore

ccom-

uofiri

XX.

cheli

irui, di

i, per

è flato,

, billing

e de gli

oi hors

רווק נות

710 10-

MITAMA

inde oil-

bellisti-

Mating.

10/172,

hiede-

0 110

7e po-

pento

call;

trifto;

dimo-

7:1710

errore certamente, se ciò farete, mi parrà che commettiate, e maggiore assai, se ui lascierete cader nell'animo di riuolgerui, come la uostra lettera significa, a quel siero & horribile partito.che troppa tribolatione a' uostri, troppa a me, che uostro sempre uoglio esfere, e uostro fui sempre da indi in qua che ui conobbi, troppa finalmente auoi medesimo procacciereste. e non è poi, come sapete, lecito il pentirsi, & ammendare il fallo senza grande infamia. Quan to allo stato delle cose mie, del quale so che sete uago d'intendere; i signori Bolognesi con quella infinita dolcezza, del sangue loro propria, m'in uitano, e con premi honorati mi sforzano a ridurmi nella loro città. e quantunque il partirmi di Venetia grauemente mi pesi: nondimeno, mo uendomi dall'uno de' lati l'utile manifesto, al quale l'amore de' miei figliuoli, certamente piu, che altra cagione, soggetto mi rende; dall'altro stringendomi l'obligo, ch'io ho di souuenire al bisogno di M. Antonio mio fratello, il quale ad accettare il partito con affettuose lettere mi prega; bisognerà finalmente, ch'io mi disponga a far questa mutatione. e so, che uoi, ouunque a Dio piacerà di fermarui (che, prego sua Maestà, in stato di perpetua quiete ui ponga) non mancherete di uenire almeno una uolta l'an no a uisitarmi, e staruene meco quanto piu di tempo

to.

min

fun

1110.

mag

liper

racce

Gen

gano

Za di

710n

tiche

ECONDO. tempo mi sie conceduto. che di potere, come io uorrei, del continouo goderui, poca speranza mi è rimasa, nedendomi esser dinenuto da un tempo in qua cosi cagioneuole della persona, che non posso quasi conuersar con altri, che co' miei, il seruigio de' quali a tutte l'hore nella cura del la sanità mi è necessario. lascio di dire, che la mia naturale maninconia è talmente cresciuta per gli accidenti, che non so come uoi ageuolmente potreste recarui a sostenere la troppo seuera, e troppo rigida maniera del uiuer mio . Il rimanente della mia famiglia sta bene . ho ritolto Aldo a casa: acciò che, essendo egli in età di noue anni presso che finiti, io temeua non incominciasse a bruttarsi l'animo, e l'ingegno di costumi e lettere in qualità differenti dal giudicio mio. State sano; & al sig. Stefano Sauli, & al mag. uostro padre, & a' fratelli ancora, i quali per rispetto uostro io amo, piacciaui di molto raccommandarmi. Di Venetia, a' x1. di Gennaio, 1555.

rache

rerete

Hoftra

e par-

ppaa

Moftro

trop-

前,访

L. Quan

be sete

quelle

4, 10 m

10 17-

75177III

770,770

10, 11

te più,

all'al-

Lemme

quele remi

14401-

10/11

lan

iu di

mpo

## AL MEDESIMO.

COME passano due mesi, ch'io non legga uostre lettere; incontanente mi nasce temenza di qualche uostra infermità, conoscendoui, non so se per naturale debolezza, o per le fatiche durate ne glistudi, alquanto cagioneuole ui con

della persona. ne per altro rispetto, tra le mie infinite occupationi, ho uoluto hora scriuerui la presente. e qui douerei finire. ma, perche cosi breue lettera a quel grande amore, ch'è tranoi, non corrisponde; cost scriuendo penso tuttama di aggiugnere almen tanto, che basti per empiere questa prima faccia del foglio:e con diruelo, et iscusarmi della breuità, potrebbe esse re, ch'io conducessi ad effetto il mio pensiero; se uederò, che materia mi manchi; la quale però non può mancarmi; potendo io dirui quello, che a uoi, se la uostra amoreuolezza interamente conosco, piu che ogni altra nouella aggradira, ch'io sono a buon termine della sanità: della quale miglior auiso spero di douer darui nell' auuenire, che per adietro non ho fatto. e della stampa, de' miei studi, di qualche nuono pensiero non intédo di dirui quel che hora mi sounie ne, nedendomi appressare alsegno, ch'io proposi, e trouandomi ancora, per dire il uero, piu che non soglio occupato. State adunque sano, & amatemi all'usato. Di Venetia, a' XVII. di Giugno, 1559.

71111

5.00

cont

mon

tarl

lanti

dre

10 b

10 G

real

lami

mo.

frate

Jila o

## A MONS. ACHILLE MAFFEI.

Poi che è piaciuto a Dio di chiamare a se il Cardinale uostro fratello, e mio sempre riueri to signore, io douerei sieramente dolermi per la perdita

SECONDO. 64 perdita del maggiore amico, & padrone, che io mi hauessi; ma considerando, oue è salita quella benedetta anima, sforzomi di conformare il uoler mio a quello di sua divina Maestà. certo è, che, se io mi consigliassi con l'humanità, iosarei il piu addolorato huomo, che uiuesse; e crederei, che questo fosse il colmo delle mie sciagure. ma perche la ragione mi dimostra, che nelle cose humane niuna stabilità può essere; e conseguentemente non douiamo tanto amarle, che, perdendole, ce ne disperiamo: attendo, quanto posso, a reggere l'a nimo mio, et a rimouerlo dal noieso pessero, che mi nasce da cosi fiero accidente. e stimo, che V. S. come bene intendente del mondo, con sauio consiglio si risoluerà non tanto a piangere la morte del suo honorato fratello, quanto ad imitar la nita, tutta piena di lodeuoli attioni, & di santi costumi; e consolando i suoi necchi padre, e madre, reggerà i minor fratelli, inuero bisognosi della sua prudenza; poi ch' è loro spento quel lume, e mancata quella guida, dietro alla quale caminando poteuano peruenire a beatissimo fine. e rendasi certa, che, s'ella mirerà a quel segno, oue sempre con l'animo, e con l'opere intese il suo uirtuosissimo fratello, facilmente conseruerà se stessa, e la sua casa in quel grado, in ch'ella è stata da qual-

emie

Meric

perche

, ch'è

penfo

e bafi

be elle

iero; se

tle pero

llo, the

mente

adira,

: della

n nell'

e della

ाउठ व

0111112

10 270-

ro, pin

(270)

VII.

EI.

eale

METI

er la edita

che anno in qua; & gran consolatione darà a quella santissima anima, la quale hora gode di quei beni, che tanto amò, mentre fu franoi. e coloro, che l'amarono, & osseruarono non come Cardinale, ma come degno di essere amato, & honorato per le singular qualità sue, uedendo V. S. desiderosa di rassomigliarlesi, come fin'hora ha dimostrato, parimente l'osserueranno, e di tutto cuore l'ameranno: si come io fo, e farò sempre, hauendola già molti anni conosciutatale, quale hora la prego che cer chi di farsi conoscere a tutti, per conseruar l'ho nore della sua casa, e porgere a tanti suoi amici, eseruitori qualche refrigerio. che cosi piacciaa N. S. Dio. Di Venetia, a' XXII. di Luglio, 1553.

## AL CARDINAL DI VRBINO.

Sodi Stell

deri

11814

toa

lam

tem

M.

mio

LA MEMORIA, che io ho delle amoreuoli, e cortesi offerte, le quali hora due anni
V. S. Reuerendiss. mi fece in Vrbino, in gran
maniera mi conforta, che io ricorra a lei in ogni
mia occorrenza, con speranza, che dalla bontà,
& gentilezza sua debbano sempre nascere effetti conformi al desiderio mio. la onde, uenendo hora a Perugia M. Francesco Torresani, mio
zio, il quale io amo, & honoro come padre, ho
preso sicurtà di raccommandarlo a V. S. Reuerendiss.

SECONDO. rendiss.nell'espeditione di certe sue facende: nel le quali, mi rendo certissimo, che senza ueruna mia raccommandatione ella gli sarebbe cortese del fauor suo percioche mio zio è tale, che non può cadergli nell'animo di desiderare, o dimandar cosa men che giusta: e V. S. Reueren diss. è protettrice di giustitia, come già la fama è sparsa, nata da uerissimi effetti. è dunque questa mia raccommandatione souerchia, poi ch'ella non si stende oltra il giusto, & è indrizzata a V. S. Reuerendiss. i cui pensieri ad altro, che a lodeuolmente operare, non intendono. il che così essendo; ho io però uoluto sodisfarmi nel far questo ufficio per amor di mio zio, sodisfacendomi insieme in questo, che con l'istessa occasione mi offerisco a lei per servidore, supplicandola a farmi degno della gratia sua: la qual, mi par di meritare, perche tanto la desidero, e perche quello, che io desidero, è conueneuole premio alla molta riuerenza, che io por to al nome suo. e col fine divotamente le bacio la mano. Di Venetia, a' xxvIII. di Settembre, 1549.

darà a

gode di

franci.

ono non

reama-

[uc, 46-

left, 00-

l'offer-

0: 6:00-

id moth

o che cer

ruar l'ho

uoi ami-

osipia-

. di Lu-

INO.

le 11110-

we arm

in gran

17.0211

bonta, tere ef-

menen-

7010

dre,10

Reue-

ndiss.

## A M. SIMON THOME.

I o piansi amaramente la morte del nostro M. Piero Bunello, e uiuerà sempre nell'animo mio la memoria delle urtusue. cosi piaccia a I N.S.

N. S. Dio, che io possa in qualche parte imitar L'essempio della sua innocentissima uita: alla qua le, è da sperare, che sia dato in cielo per premio la eternità, e la felice compagnia delle anime beate. Il portator della presente è un buono, e pouero uecchio, edificato di una semplice e pura fede, al quale è uenuto in animo di uisitar S. Giacomo di Galicia. e perche l'età sua, e la lunghezza del camino mi fa credere, ch'egli facilmente si stancherà, & hauerà bisogno di riposo: pregoui, che per amor mio, ma piu per amor di Dio, il quale ci raccommanda il prossimo come noi medesimi, siate contento di raccorlo, e ristorarlo quato uederete che il bisogno di lui ue ne richiegga. che farete, come ho detto, ufficio di molta pietà, et ame sommo piacere. Io mi sto hora alla Giudeca, in una stanza assai diletteuole, e quasi in solitudine: oue attendo a' miei usatistudi, uiuendo a me stesso in uitalibe ra, e riposata. Ho fin'hora un solo figliuolino di tre anni; al quale posi il nome di mio padre; a sine che, sentendosi chiamar con parola tato hono rata, fosse ammonito del continouo a suegliarsi. allo studio di quelle arti, che dall'industria di suo auo tanto di splendore, e di gloria riceuettero. E senz'altro mi ui offero, e raccommando. Di Venetia, a' VII. di Aprile, 1550.

AM.

Lon

mi

nede

9110

Here

gina

791.24

care

due

Aero

1400

meli

710 .

155

e imitar

per pre-

delle ani-

m buono.

implice e

di wifitar

Ma, ela

ch'ech

nsozno a

la piu per

ilproj.

o di TH-

ilbifogn

bo detto,

acere. Io

विश्वित-

tendo a

uitalibe

rolino di

re; 1/1-

to hono

egliarli a di luo

ettero.

do. Di

A. N.

A M. FRANCESCO VENIERO, Podestà di Verona, che poi su Principe di Venetia.

I o son tenuto a ringratiar molto V. M. per la presta espeditione della gratia fatta a mio fratello, ma, per l'animo, ch' ella dimostra, molto piu. percioche, douendomi bastare l'effet to della sua cortesia, le è piaciuto di significarlomi ancora con una sua lettera, e nella medesima lettera di honorarmi. il qual fauore io stimo assai piu, che quanti frutti da questa gratia mi nasceranno giamai. ne solamente mi è caro il uedere, che V. M. mostra di amarmi, ma ancora, perche insieme giudica, che io ne sia degno: di maniera che, si come io non miso risoluere, qual piu debba stimare, o l'amore, o'l giudicio di V. M. cosi facilmente mi risoluo a sti mar l'uno, e l'altro al pari di quelle cose, che piu care mi sono in questa uita. e poi che di questi due cosi pretiosi doni ella mi fa degno; non resterò di pregarla, se però a' prieghi miei lassa luogo la bontà sua, che di sempre conseruarmeli sia contenta. Le bacio humilmente la mano. Di Venetia, a' xxvI. di Ottobre, 1550.

I 2 A M.

#### A M. GIOVANNI GIVSTINIANO.

Non è ragioneuole, che le mie occupationi possano piu, che il debito, il quale ho con uoi, e col Mag. padre uostro. onde non ho uoluto mancar di rispondere alla uostra gentiliss. lettera, benche ella non contenesse quasi altro, che cerimonie, & escusationi, poco grate alla natu ra mia, e poco degne di quelle amicitie, le quali hanno hauuto origine dalla uirtù, come la nostra. Io haueua desiderio disapere come passano i principij de' uostristudi legali; e se ui paiono piu duri per la nouità, che diletteuoli per la speranza. hauerete dall'eccellentiss. Panciruolo, che è per humanità e per dottrina nel nu mero de' pochi, e consiglio, & aiuto. il qual commodo mi darebbe speranza buona di qual si uoglia studioso giouane, non che di uoi, che, oltre allo essere studioso per elettione uostra, hauete hauuto la natura assai benigna madre in adornarui di alcune qualità, le quali se uoi non conosceste, & essercitaste del continouo, troppo manchereste a uoi stesso, troppo al desiderio del uostro honorato padre. Sopra tutto ui ricordo , benche penso non sia necessario , a suggir come scoglio il uitio dell'insolenza; tenendo per certo, che nell'età, nella quale hora uoi sete, non è cosa piu amabile, ne piu lodeuole, che la modestia.

tia,

TIAD

figlin

HILLES

prim

torto

ato

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45 ANO.

cupatio-

con uni.

o notico

iss. lette-

ltro, che

allandu

e, le que-

me lano-

ne passa-

Se ui pa-

euoli pa

. Panci-

na nel nu

. il quil

oi, che,

A71,12-

udri m

HOLTISM

, trop-

esiderio

171007-

fuggir

ido per

te,non

lestis.

destia. E perche non può far, che non ui occorra a pratticare con molti: in generale, è buono, che usiate una certa destra maniera di trattenere e buoni, e rei: ma per util uostro ui bisogna far con giudicio scielta di due, o di tre, l'amicitia, e famigliarità de quali ui sia non solamente utile, ma etiandio honoreuole. io non mancherò di uisitarui e con lettere spesso, e presentialmente alcuna uolta; e, secondo la relatione, che mi sarà fatta de' casi uostri d'alcuni amici miei, cosi, senza uerun partiale affetto, ne darò fedele auiso al clariss. nostro padre. il che non ho uoluto tacerui; a fine che i miei ricordi, se perauentura per se stessi non potessero molto, il che non credo, almeno per estrinseco rispetto habbiano qualche efficacia. State sano. Di Venetia, a' 111. di Nouembre, 1550.

## A MONS. TORQ VATO BEMBO.

D v R A cosa è, il uoler consolare in materia di morte; ma piu dura, scriuendo di padre a sigliuolo; e durissima, di tal padre, che sia stato, uiuendo, caro ad ogniuno per la bontà, e piu di tutti honorato per la uirtù. V. S. ha perduto primieramente quel che niuna ragione, niun con sorto le può rendere; non potendosi a partito alcuno ricouerare in questo mondo quel che morte ci toglie: ha dapoi perduto il padre, cioè persona

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

na, a cui portaua infinito amore, & infinitamente era tenuta, considerandolo solamente come padre: ma uolendo considerarlo qual semprefu, e qual' era da tutti conosciuto, ornato di tante, e tanto lodate parti, quante troppo di rado il cielo ci fa gratia di poter nedere; tronerà, che il suo dolore, se con la cagione, onde nasce, si misura, douerà essere smisurato, & infinito. E ueramente, quando mi souuiene, che il Bembo è morto, che tanto ha giouato al mon do, tanto ha honorato l'Italia; dou'era l'essem pio di molte rare qualità, per molti secoli piu tosto imaginate, che uedute: io, che figliuolo non gli fui, sentomi a punger l'animo di acutissimo dolore; e, uolgendomi col pensiero in tutte le parti, quiete niuna, o consolatione ritrouo. Quanto maggiormente adunque V.S. ha cagione di dolersi, hauendo da lui riceuuto non solamente se stessa, che maggior beneficio non è, ma tanto di splendore, che, douunque sia conosciuta, e gradita la uirtu, uiuera sempre honorata, & in pregio maggiore fie tenuta, che se de' beni della fortuna molto piu, che Crasso, o Creso non hebbero, possedesse. io crederei di operare poco sauiamente, se cercassi di consolarla in così doloroso auuenimento, essendo massimamente io stesso, quanto piu mi possa essere, dolente, & afflitto; non potendo fare, che. a tutte

infinita-

rente co-

ual sem-

d sormato troppo di

e; trone-

one, onde

trato, is

wene the

tto al mon

ra l'ellem

Secoli pu

e figlinds

to drack

ensiero m

ationer-

que V.S.

riceina)

beneficio

O WIGITAME

era sem-

ne tenu-

biu, de

10 078-

realfidi

estendo

10/128-

ire, che

tutte

a tuttel'hore non mi souvenga dell'affettione, che quel uirtuosissimo, e benignissimo signore sempre mi portò, de' benefici, che mi fece, dell'honore, oue mi pose, lodandomi e molte uolte, e con esquisite parole, & alla presenza di persone honorate. Piagniamo, signor Torquato, la sua morte con amarissime lagrime: e piangala insieme con noi tutti coloro, che al uero pregio della gloria intendono, et amano l'eccellenza di quell'arti, con le quali egli ha fatto fiorire l'età nostra, & al grado di Cardinale, con estrema allegrezza de buoni, si condusse. Danoi niuna ragione può nascere, che basti a porgerci conforto . ma potrà facilmente solleuarci dalla grauezza del dolore la pietà di chi cel diede, & horal' haritolto, lasciando a noi la memoria delle sue uirtù, e lui degnando in cielo di quelli honori, che giustamente sempre uiuendo ha meritati . V . S. ponga studio , come fa, per assomigliarglisi nell'opere lodeuoli; douendo farlo per esfergli stato figliuolo, e potendo farlo piu di ognialtro, per esser dotata di altissimo e marauiglioso ingegno. con la qual uia uerrà a consolare in parte gli amici, eseruitori suoi; a' quali non parrà di hauerlo interamen te perduto; e condurrà se stessa al sommo della gloria, oue riceuerà il premio delle sue nigilie, riposando ne' meriti della propria uirtù, e nella pro-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

propria fama del suo honoratissimo padre. Le bacio le mano. Di Venetia, a' 1111. di Febraio, 1547.

## A M. CARLO GVALTERVZZI.

DI ROMA io non poteua udir nouella, che piu acerba mi fosse, che la morte del Reuerendiss. Card. Bembo di honorata memoria: della quale ho uoluto dolermi con V. S. come con quella, che piu di ognialtro l'amaua, e, per mio auiso, piu di ognialtro era da lui amata. io uiueua come sicuro, che si come N. S. Dio haueua congiunto in questo Signore tante rare uir tù, a fine che il mondo le conoscesse, e, conoscendo, le imitasse per essempio; così questo benesicio hauesse a durar tanto, quanto può durar la uita di un'huomo, che sia fra gli altri huomini continentissimo. ma chi può esser sicuro di questa incerta e fragil uita? la quale noi non sappiam pure fin' a qual termine si habbia da desiderare; non potendo noi sapere, s'ella ci babbia ad essere o buona, o rea laonde, per fare in questo doloroso caso quello, che io so certo che fa V. S. la quale ha l'animo si ben composto e per dottrina, e per prudenza naturale, che non può riceuer molt' alteratione d'accidente humano, che gli auenga; io mi sforzo di conformarmi col uoler di colui, che tutto può, e

blig

Tag

ard

tutto intende: dalla cui santa mano, si dee credere, che non sia, e non possa esser dato a noi altro, che bene e questa è quella credenza, e quel la fede, che come sida ancora ci tiene immobili, e fermi contra le dure tempeste di questo procelloso mondo, senza lasciarci mai trascorrere a' pensieri di perditione, così adunque crediamo, e speriamo, che S. S. Reuerendissima, morendo, sia rigenerata in spirito, per uiuere una piu lunga, e piu felice uita. che cercan do noi uie di consolarci, fra molte trite dal uolgo, troueremo questa esser di tutte la piu certa, per condurci a fine di perfetto consorto. State sano.

ire. Le

Febraio,

VZZI.

nouella.

El Rene-

iemoria:

S. come

la, e, per

mata. 10

Dio ha-

rare un

cestobe-

io dimar

buomi-

curo di

non non bia da

'ella a

perfa-

certo

polto

, die

dente

con-

0,0

tut-

### A M. GVIDO LOLGI.

IL DESIDERIO che io ho di riuederui, non è punto inferiore al uostro. e duolmi
assai, che ci si prolunghi tanto questa contentez
za. ma poi che non ci è conceduto di dare effetto
alle nostre uolontà, in esseguire quello, che piu
uorremmo; priuando uoi del libero arbitrio l'òbligo della Corte, e me il legame della moglie:
ragion' era, che questo disagio, e questo danno
si ristorasse in parte con lo scriuere. di che non
ardisco di accusarui, essendo quasi commune la
colpa. Della pensione assignataui dal Cardinal
Sant' Angelo, non ho potuto prima che hora
ral-

raslegrarmi con uoi, no hauendolo prima che ho rasaputo. ne crediate, che io me ne rallegri sola mente, perche ella è principio di commodo uostro; ma molto piu, perche a quei principii, che nascono dalla uirtù, rare uolte auuiene, che et i mezzi, & i sini non corrispondano. I miei studi sono lenti per diuerse cazioni: fassi però non so che. Mi ui raccommando, & offero. Di Venetia, a' xxI. di Azosto, 155I.

# A M. MARC'ANTONIO MVRETO.

Com e posso io non sempre ricordarmi di uoi, se sempre, douunque io mi uada, l'imagine uostra mi accompagna, e stammi a tutte l'ho re inanzi agli occhi in quella forma istessa, che, quando mi sete presente, in uoi medesimo riconosco? e questo uostro spettro, come usaua di dire quel filosofo, noi non potreste credere quan to io l'ami; non solamente, perche ui conserua nella memoria mia, oue mi è carissimo che siate del continouo; ma perche mi da cagione di spesso pensare a uoi: il che so io etiandio per questa cagione piu uolentieri, che qui in Bologna, doue hora sono, ueggoui esser amato da molti, che ueduto giamai non ui hanno, ma bene hanno i frutti dell' ingegno uostro con marauiglioso piacere gustati. intendo io hora del uostro commen tario; col quale deste lume a tanti oscuri passi di

Ca-

SECONDO. Catullo, e tanti, ch'erano quasti, ne acconciaste: di maniera che quel bellissimo poeta, quasi riuestito da uoi de' suoi antichi ornamenti, de' quali la ingiuria del tempo spogliato lo hauena, può comparire in publico, & esser da' giudiciosi huomini riconosciuto per quello ch'egli è. che ueramente è tale, che ogni nobile spirito ha gran cagione di amarlo. Ma che fie, quando ne uerrà in luce quell' altra uostra fatica, alla quale hauete già dato cosi felice principio, fatica di pin lunghe uigilie, e di maggior consideratione, sopra i Fini di Cicerone ? a me ueramente, insino attanto che fornita non l'habbiate, un' hora pa rerà un'anno; per chiuder la bocca a certi sputasenno, di maligna uoglia ripieni: i quali, man cando essi de meriti della uirtù, cercano la gloria per mezzo del mal dire; e danno uolentieri di morso a gli altrui componimenti, sospinti par te da inuidia, che genera in loro cosi fatta rabbia; e parte da quel desiderio, che fra tutti gli ignoranti è commune: i quali, per coprire i loro difetti, bramano di ueder dishonorato in altrui quel che loro non è tocco di sapere. contro a questi ueramente monstri di natura, M. Marc'Antonio mio, se attendete, come fate, a studiare e comporre molte hore del giorno e della notte, uoi sarete un'Ercole, e ne domerete una gran parte: e contra il rimanente gli amici uoftri

a che ho

gri fola

rodo no-

cipu, che

, che et i

miei fu-

pero non

1. DiVe-

RETO.

rdarmi di

l'imag:-

tutte l'ho

Ma , che,

mo ncousua di

ете диля

conferns che fiste

e diffef-

r questa

ma, do-

alti, che

hannol

ofo pi:-

ommen

pallidi

Ca-

stri con quelle armi combattendo, che dona Iddio a chi difende il giusto, ui aiuteranno a purgare il mondo di queste maluagie siere, nate solamente per distrugger le belle opere della uirtù, e procacciare a' buoni, in luogo di lode e con tentezza, biasimo e dispiacere. laonde io ui con forto ad intendere a cosi gloriosa impresa, & a recare tutte in uno, e tutte adoperare le forze del uostro ingegno, per condurre a fine questo nuouo aspettato commentario e con quella prestezza, che desidera chiunque ui conosce, e con tanta uostra lode, quanta, io non solamente spe ro, matengo per certo, che ue ne sia per riuscire. State sano. Di Bologna, a' x 1. di Agosto, 1555.

# A M. FRANCESCO MARTELLI.

HABBIAM O finalmente Arciuescouo di Ragusi Mons. nostro Beccatello, tanto aspettato da' buoni. non posso dirle, quanta sia
l'allegrezza, che io ne sento. ella è ueramente,
quanta può esser di cosa, che maggiormente si
desideri. E il simigliante di V. S. penso, anzi
so certissimo; essendomi troppo noto l'animo suo
uerso quel benigniss. signore; dal quale su sempre, E è oltra modo amata. Io sono stato per
diporto alcuni di, hauendomene S. S. nelle sue
lettere con humanissime parole non solo confor-

tato,

SECONDO. tato, ma pregato, nella bene agiata, e ben disposta stanza del suo amenissimo Pratalbino: do ue ho gustata un' aria a tutte l'hore cosi dolce, e cosi dilicata, che niuna medicina, di molte che quest' anno mi è conuenuto prendere, piu fruttuosa alla mia debole e stemperata complessione ho prouato. N.S. Dio la conserui, et arricchisca delle sue infinite gratie. Desidero, che mi raccommandi all' eccellente giudiciosiss. Arlotti. Di Bologna, l'ultimo di Settembre, 1555.

### A M. ANDREALOREDANO.

SE NON mi uerrà fatto di poter sodisfare a V. M. con gli effetti nel desiderio suo infini to di quelle medaglie, le quali mi commise che io cercassi nel tempo, che doueua stare in Roma: sissodisfarò io almeno a me medesimo con la diligenza: la quale douendo io usare in cose, che possono accrescere ornamento al suo bellissimo studio, e per conseguente alla nostra città, nella quale cosa piurara, come che molte rarissime ue ne siano, e piu riguardeuole non è; ogni fatica, ch'io ui duri, mi sarà riposo; & ogni disa gio mi tornerà in acconcio. e doue mille anni interi nel ricercare cose di tal qualità io consumassi, di così lunga fatica niun piu degno premio riputerei essere, che il ritrouarle. è dunque V. M. per le rare parti, che sono in lei, gran cagio

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

ona Id-

a pur-

nate fo-

ella uir-

ide e con

10 wi con

12,00

le forze

le questo

ella pre-

e, e con

iente se 7 TIMCI-

XI.di

.LI.

inesco -

anto a-

nta sia

mente,

ente 1

, anzi

mo suo

I fem-

to per

le sue

nfor-

tato,

ne ueramente che io desideri di seruirla in così fatta occorrenza: ma non è sola cagione. percioche la cosa istessa col merito di lei medesima mi muoue, e mi sospigne a uoler con ogni solleci tudine inuestigarne: di che hauendo io già per uia di consiglio parlato buona pezza con persona, che mostra non solo di hauerne esso compiuta intelligenza, ma di conoscere famigliarmente chiunque in Roma di questo nobilissimo studio fa prosessione; assai sicura speranza ne ho preso. e se al pensiero succederà l'effetto; tornerò io piu lieto nella patria commune, per hauer adem piuto il desiderio di V.M. e ritrouato cosi pretiosa gioia, che non tornauano quelli antichi ua lorosi capitani alla speranza del trionfo, guiderdone honorato delle loro prodezze, e de gli aspri disagi nella guerra sostenuti. allhora si, che, por tandone io questa offerta, e questo dono, mi parrà douer'esser degno di entrare nel suo sacrario, tutto d'ogni parte di ueneranda antichità ripieno . quiui si uede il sauissimo Socrate, il dottissimo Platone, con altri Greci per molta dottrina, e per opra d'arme famosi. quiui sono gli Scipioni, gli Emili, quiui i Mari, i Cesari, i Pompei: quiui è Roma tutta. o diletteuole aspetto, o ma rauiglioso piacere. io ui entrai una uolta, essendo V. M. in uilla, per gratia singulare del suo uirtuosissimo figliuolo, M. Bernardino. parue-

200

figli

CHI

re,

mi

SECONDO. mi nel primo aspetto di esser entrato nel Romano foro, quando, per ambitione de gli Edili, era meglio adorno ne' giorni delle feste, e giuochi publici . io miraua d' intorno di lieta marauiglia confuso, riguardando hora alle statue, & hora alle pitture.pareuami di riconoscere il mar mo di Prassitele, il bronzo di Policleto, i colori di Apelle. fattomi poi piu uicino alle medaglie; uidi l'oro, e l'argento; uidi il pregiato me tallo dell'infelice Corinto; uidi chi la distrusse. eranui de' Greci, e de' Barbari molte figure, de' Romani infinite; con bello e considerato ordine disposte, tutte dal naturale con uerissima simiglianza ritratte, alcune in parte guaste dal tempo, alcune affatto intere, fin' a' sopracigli, & alle rughe della fronte. tutti i piu famosi con soli, tutti i maggior imperatori, tutte le guerre, i trionfi, gli archi, isacrifici, gli habiti, le armature mistauano dauanti gli occhi. le quai cose con attento pensiero particolarmete riguar dando, tante belle notitie in poche hore nella mente raccolsi, che ne Liuio, ne Polibio, ne tut te le historie insieme haueuano altrettanto in molti anni potuto infegnarmi. Lasciate pure a' figliuoli uostri, signor mio, quanto piu ampie fa cultà ui uogliate, o da uoi acquistate per industria, o donateui dalla fortuna: che nessun pode re, nessun palagio, nessun tesoro lascierete uoi loro

tin cos

le. per-

lede sim1

m folleci

già per

on perfo-

complu-

diarmenmo Audio

bo prefo.

ornerolo Weradem

cofipre-

Wholing

guider-

glialeri

che, por

mi par-

acranio,

व गाग्राह-

dottiffi-

ottrinii,

Scipio-

amper:

om:

lel suo

THE-

mi

loro giamai, il quale pareggi la ualuta, el'eccellenza delle uostre antichità. questi non sono beni materiali, che consemplice fatica si acquistino; non è gemma, che per prezzo si ottenga: queste sono ricchezze uirtuose, che a gl'idioti no toccano, ma solamente col giudicio, con l'ingegno, con infinitascienza in molto spatio di tempo si raccolgono. queste del bello animo uostro, de' uostri nobilissimi pensieri a' futuri secoli chia ratestimonianza daranno: e saranno cagione, che la uostra casa non men uolentieri, che la città istessa, tanto in ogni parte marauigliosa, dalle gentistraniere, uaghe di ueder' opere rare, & eccellenti, fie uisitata, & honorata in in ogni tempo. Laonde io pongo a luogo di molta gratia, che V. M. habbia uoluto darmi occasione di seruirla in cosa tanto honorata: e riputerommi a gran uentura, se del servizio mio quel fine, che amendue uorremmo, seguirà. nel che, quanto a quella parte, che dall'arbitrio della fortuna depende, niente le prometto; rimanendo a lei intera la sua podestà, la quale attribuirmi non posso: ma, quanto a quelli effetti, che dalla diligenza, e dall'opera mia possono procedere, le do buona speranza; e rendola sicura, che, di qualunque cosa intorno a ciò fa mestiero, secondo le mie forze, non ui si manche rà. Qui propongo di stare insino a mezzo Giu gno.

mp

s e c o n d o. 75
gno. se altro le piacerà d'impormi, sarò presto
ad ubidirla. percioche troppo le mi obliga il ua
lor suo, e sopra tutto quella infinita humanità,
con la quale non cessa mai di procacciare a' lette
rati huomini tutto quell' utile, e quella quiete,
che a' loro studi è necessaria. E raccommandan
domi molto a' suoi magnifici e ualor osi figliuoli,
& al nostro eccellente Sigone, le bacio la mano. Di Roma, a' v 1 1. di Aprile, 1552.

sel'ec-

non sono

a si acqui.

1 ottenga

l'idiotino

con l'inge.

tio ditem-

no nostro.

i secolichia o cagione,

m, dela

rangling

opere 12-

onorata m

ozo di mol-

darmi oc-

#1: 87-

तम्बर्ग वार्वे स्था

, seguiri.

I'arbitto

setto; ri-

quale atelli effet-

ria pollo-

e rendyla

1 00 fa

manche 770 Gis

g110.

### A M. BERNARDINO LOREDANO.

SEMPLICE allegrezza non aspetti, chi dopo qualche tempo nella sua patria ritorna, hassi sempre a temere nella famiglia di alcuna infermità, di alcuna discordia; ne gli affari, di qualche danno, o di qualche disordine. poi, perche la nostra beniuolenza non sta rinchiusa dentro a' termini della casa, ma esce fuori, e si com munica a' parenti, a gli amici, e finalmente, per obligo naturale, a tutta la città; egli è impossibile, che fra tanto numero la fortuna non sparga de' suoi acerbi frutti : de' quali è necessa rio che noi ancora qualche amaritudine gustiamo. Io giunsi di Bologna hoggi ha terzo dì : e riputauami a gran uentura, e cosi reputo, & a Dio gratie ne rendo, l'hauer ritrouato in assai buono stato le cose mie, sana la moglie co figliuo li, il rimanente della famiglia in buona pace, e cia-

tra

ima

7838

pole

lode a

Quin

tede

non de

ma, c

Meag

delibe

nono torife

( habi

nung

ciascuno, si come al partir mio lasciai, nell'usato suo seruizio amoreuole, e diligente. ma dimandando, come la memoria, e l'amore mi porgeua, particolarmente hor di uno, hor di un'altro; di alcuni la morte, di molti le infermità, di altri le sciagure di altra sorte con mio graue dispiacere ho conosciuto. Ne leggiermen te mi affligge la teméza del commune periglio, per gli effetti, che a tutte l'hore si uezzono, della crudel pestilenza: la quale ogni di con maggior forze si auentahor a questa casa, co hor a quella, senza discernere buoni, o maluazi, nobili, o plebei. E per colmo di queste molestie mi uien detto, che uoi, mio carissimo signore, il quale dopo tanti giorni, quasi per satiare il mio lunzo digiuno, grandemente desideraua di riue dere, ui sete ritirato in uilla, con animo di soggiornarui qualche tempo: e che infermate di una febre quartana; la quale con siero empito assalendoui, tutto insino all' ossa per molte bore ui crolla, e ui dibatte. per la qual cosa io son constretto, non meno per uostra, che per mia cagione, a sostenere non picciolo cordoglio; temen do che, si come la uilla mi priua dell'aspetto uo stro, cosi non prini uoi la quartana della conuer satione de glistudi, onde tanta gloria ui è per na scere . percioche, se la radice, che produce cosi fatto male, è principalmente, come dicono i medici.

SECONDO. dici, la maninconia; l'astenersi affatto da' libri pare che sia necessario: conciosia che, a uolerne trar quell'utile, che si desidera, insieme col leggere fa mestiero di congiugnere il pensare : e col pensare, quasi piu che con altro, l'humore maninconico si genera. All' incontro, se uoi, anteponendo la sanità al sapere, chiudete i libri; imaginate di chiuder l'uscio della uostra casa ad una gloriosa fama; la quale uorrebbe entrare, & aspetta che uoi con l'opere del uostro nobilissimo ingegno, alle quali hauete già dato prin cipio, la chiamiate. Di questi due partiti, auiso io di sapere, a qual maggiormente inchini l'animo uostro. Graue cosa ui pare, il sofferire l'af fanno della febre: ma piu graue, il perdere il diletto de gli studi. conoscete, che nocciono al cor po le fatiche della mente: ma, il comperare la lode a prezzo di sanità, poco danno riputate. Qui uorrei, honorato signor mio, che ui spoglia ste del libero arbitrio uostro, e ui disponeste a non dependere dalla uolontà di uoi medesimo, ma, come prudente, & amoreuole, rimetteste a gli amici uostri la maggior parte di questa deliberatione: i quali perche prouano del continouo, quanto di bonore, e quanto di utile partoriscaloro la uita uostra, douete credere che l'habbiano carissima, e che, per conseruarlaui, niuna sorte di studio, o di fatica, doue il bisogno ri-

nell'us-

e. madi-

amore mi

o, har di

ile infer-

E COM THIN

germen e periglio,

2000, le.

COD May-

5 to har

-וור ולנדוון

nolestie m

ignore, t

ireilio

ma dirim

no di soc-

Late di una

poto alla-

e bore in

for con-

7 m14 Ca-

o; temen

betto 110

a conver

C DET RA

uce cos

voime-

dici,

richiedesse, adietro lascierebbono. Niuno è, che non metta nel piu alto grado delle cose humane la sanità. percioche le altre da questa, e questa da niuna depende. tiraui l'animo, e uolentieri il seguite, all'honorate imprese: che ne auuerrà, doue le forze del corpo non ui accompagnino? senza dubio fie bisogno di fermarui: e fermandoui perderete il pregio di prudenza. il quale non a chi bene comincia, ma a chi bene for nisce, è proposto. Desiderate la gloria: doue giudicate uoi che sia la lode, nel desiderarla, o nell'ottenerla? nell'ottenerla, direte: percioche questo è il fine. considerate adunque, con quai mezzi a questo fine si arriua: e trouerete, che sono il tempo, e le fatiche . il tempo, essendo uoi giouane, non può mancarui: alle fatiche se uolete poter reggere lungamente, la sanità ui è necessaria: la quale, quando noi l'habbiamo, si conserua, & accresce principalmente con l'essercitio; e, quando non l'habbiamo, si acquista col riposo. Souuerrauni perauentura, quel che molti usano di dire, che, essendo la quartana un male, onde piu di molestia, che di periglio, ci viene; poi che per un giorno affligge la natura, e due per ristorarsi le permette; non è d'hauerui cotanto riguardo, che si lasci il piacere, & il frutto de gli studi. Auertite, che questa razione, se uoi considerate la quartana come

CONDO. come quartana, può hauer luogo, & essertenuta per uera: ma, se uoi la considerate come febre, che in altra peggior febre ageuolmente può tramutarsi, il partito non è sicuro; e non'è da tentarlo in cosa tanto importante, quanto è la uita, e soggetto cosi nobile, come è la persona uostra. Cedete, ui prego, per hora alla infermità: e, per rimetterui nel uostro primiero stato di sanità, adoperate gli oportuni rimedi, e fuggite i contrari, e piu di tutti quello, di che infin' ad hora si è parlato. che, se ui sermate alquanto; riprenderete maggior forza; e seguendo poscia piu uigorosamente il desiderio, ne anderete uerso la, doue i premi dell' immortalità ui aspettano. ma, se uoi, senza pigliare in cotesta uostra debolezza punto di riposo, incitando uoi medesimo affretterete il passo; potreste, signor mio, dalla stanchezza uinto cadere a mezzo il corso, lungi da quel segno, oue mirate; mancando a tanta aspettatione, in quanta ui ha posto e l'infinito desiderio, che uoi hauete della uirtù, e l'eccellente ingegno, che, per acquistarla, Iddio ui ha conceduto. ma la uostra prudenza, notissima ad ogniuno, mi fa sperare in questo fatto niente meno di quello, che io deside ro. e uoglio credere, che dimoriate in uilla, non per affliggerui con poco regolata misura di studiare, ma piu tosto per refrigerio di animo, fuori del-K

iumo è,

tole bu

mesta, e

0, 840-

e: chene

A ACCOM-

TRATES!

denga, il

benefa

134: din

erana,

: peral-

QUE, OR

ouerete,

10,00

le fattare

la Conti

habbia-

palmente

11,0000

"AUCTION

Cendo la

a, ched

affligge

He; 108

ail pu-

ite, che

wartand come

delle brighe della città, o perche l'aria quiui pro uiate piu piaceuole, e piu benigna. il che però do ue a uoi piaccia di confermarmi con le uostre pri me lettere, a somma gratia mi sarà: e potrò con solarne gli amici uostri; che desiderano d'intendere il medesimo, e stanno con qualche temenza del contrario, non perche del uostro senno nó considino, ma perche il costume di chi ama, come uoi douete sapere, è cosi fatto. Mi ui raccommando. Di Venetia, a' x x v I I I. di Ottobre, 1555.

# A M. BERNARDO ZANE.

GRATE oltre modo misono tutte le uostre lettere, uenendo da uoi, il qual sempre amai molto, & hora honoro per i meriti del uostro ualore: ma gratissima, e cara sopra tutte mi è stata questa ultima uostra di 28. del passato: nella quale mi chiedete consiglio intorno alla qualit à de gli studi uostri, uolendo sapere, se do uete seguire piu oltre, attendendo, come insino ad hora hauete fatto, a queste lettere humane; o pure, contentandoui del tempo che ui hauete speso, rinolgerni, come dite di desiderare, alla speculatione de gli alti misteri della filosofia; rámentandoui, di hauere udito piu uolte da me, com'ella è madre di tutti i nobili pensieri, e di tutte le lodeuoli arti. Alla qual dimanda rispon dendo.

pa

SECONDO. dendo, e pigliando, come sempre farò, la richie sta uostra per commandamento; conciosia cosa che, se per una ragione come figliuolo ui amo, per l'altra come signore ui osseruo; io dico, che, douendo esser de gli studi uostri tanto piu nobile il frutto, quanto piu nobile fia la sementa, non è dubio, che uoi douete, lasciato ognialtro proponimento, offerirui alla filosofia, & a lei sola far dono del uostro belliss. ingegno, e tutti i uostri pensieri, tutto l'otio, che per lo inanzi hauerete, dedicarle. percioche ella, in riconoscimento de' meriti uostri, oltra che ui farà nella uostra patria, & appo tutti gli huomini glorioso, insegnandoui a parlare, & a scriuere di cose, che marauiglia recano a chi le intende; sarà dell'animo uostro ne' suoi mali la medicina, e purgherallo con sicuri rimedi da tutte quelle infermità, alle quali l'humana natura per troppa debolezza è sempre soggetta; disponendolo a fuggire, come suoi contrari, le otiose delicie de' piaceri mondani, & a uolere per sua sanità essercitarsi nella contemplatione di quell' obligo, che noi habbiamo colsommo Iddio: il quale è cosi grande, che trappassa di gran lunga le forze nostre; ne ci è modo alcuno di poterlo mai interamente pagare: e, se ci è, pagasi solo col credere, che pagarlo non si può. che di questo affetto, piu che di tutti gli effetti, il nostro benigniss.

liui pro

perodo

fire pri

otro con

miten-

temen-

ennong

ma, (g-

111716-

II.d

tele no-

apre 1-

del 110-

4 titte

I passa-

TO alla

e, sedo

insino

mane;

vallet e

alla

1; 12-

ime,

edi

bon

ido,

nigniss. creditore si contenta. Di questi così fatti beni, signor mio, ui sarà cagione la filosofia: alla quale perche ui ueggo naturalmente inclinato, gratie tanto maggiori io son tenuto a renderui, poi che di cosa, che grandemente ui dilet ta, nondimeno, quasi facendomi giudice e retto re della uostra uolontà, il mio consiglio richiedete . il che non fareste, se non mi amaste senza fine, ese con l'amore non fosse congiunta un' ottima opinione del giudicio mio . ma di tutto ciò noglio io saper grado solamente alla benignità del uostro gentiliss. animo: del quale terro sem pre memoria, & amerollo come cazione di mia infinita contentezza. Raccommandatemi al clarissimo uostro padre, degnandomi spesso delle uostre lettere, mentre durerà cotesto uostro tanto honorato reggimento: del quale ogni di uengono da Brescia quelli auisi, che si aspettaua no, e desiderauano da chi conosce & ama S. M. de' quali il numero è per le sue chiarissime uirtu quasi infinito. Di quel mio scritto non intendo di uoleruene dare altra molestia. bastami, che ui ha dato materia di scriuermi due uolte. nel che parmi di hauer guadagnato assai piu, che se io hauessi riscosso quel che penso di non riscuoter mai. State sano. Di Venetia, a' VIII. di Gennaio, 1551.

A M.

4 0 F 1,1 0

# A M. GIROLAMO DE GLI ODONI, fuo focero.

tofi fat-

te incli-

ni dila

E e retin

Plone-

18/074

aun g:-

intto co

enigna

770 (em

e di mu

temi a

Hodel-

noftro

ogni di

ettaus

2 S. M.

e utrtu

ntendo

i, che

e. nel

chele

Hoter

HII

M.

L'HVMANITA è una uirtù tanto pro pria dell' huomo, che da lui ha preso il nome. e perche uoi l'usate uolentieri non solamente uer so i parenti, e gli amici, ma etiandio uerso quelli, de' quali appena hauete conoscenza; io ue ne amo quasi altrettanto, quanto per la parentela, ch'è tranoi: la qual è stretta di nodo cosi forte, che, dopo uostri figliuoli, niuno piu di me ui tocca. e se non mi sete padre per natura, mi sete padre in amore, & osseruanza, e come pa dre uitengo, e terrò sempre: essendo già da mol ti effetti certificato, che uoi all' incontro tenete me, e terrete sempre in luogo di figliuolo. debbo adunque aspettar da uoi, senza che io altro ricordo ue ne dia, tutti quelli uffici, che desidero, intorno alla cura della mia famiglia. nondimeno , perche Dio mi ha commesso questo picciolo grege; parmi di esser obligato no solamente con me stesso, ma etiandio con sua diuina Maestà, a reggerlo, e custodirlo, con auuertir sopra tutto a due cose, l'una, quanto al corpo, che non patisca disagio di ciò che il bisogno della uita richie de ; l'altra, quanto all'animo, che non riceua macchia di qualche brutto uitio; e, riceuendola, che non ui resti lungamente. insino ad hora io

mi contento assai della cura, che ne ho hauuta; e parmi di hauere al debito mio in buona parte sodisfatto, aiutandomi la gratia di colui, senza il quale troppo deboli sarebbono le mie forze, e non che questo peso, ma ne men graue assai potrebbono sostenere. hora io sono absente: e benche dissegni di tornarpresto a uoi, nondimeno no posso farne certo giudicio. percioche la mia uolontà è gouernata da gli accidenti: e questi non si possono antinedere. onde sto con l'animo sospeso; e uorrei sapere, come passano le cose di casa: e, perche passino dirittamente, io disidererei, che, doue sconcio non ui sia, andaste spes so a riuederle. so che non accade, che io ui raccommandi uostra figliuola: nondimeno, come mia moglie, per debito mio pur ue la raccommando. ditele in universale, che secondo l'usato sia uigilante nel gouerno della famiglia, e della robba. in particolare le ricorderete, che di ra do lasci andare Aldo a casa, per isuiarlo quanto meno si può dalla disciplina del suo diligente maestro: &, andandoui alcuna uolta per le bisogne necessarie, guardich' egli non trascorra nell'infolenza: essendo quasi un'ordinario, che questo uitio i migliori ingegni accompagna. So pra tutto la conforterete con accertarla della mia sanità, e con dirle de gli honori, e delle accoglienze, che qui mi sono fatte da questi honoratissimi.

ECONDO. 78 ratissimi gentilhuomini. che ueramente non potete dirne, o imaginarne tanto, che quello, che io prouo, non sia molto piu. è loro caduto nell'animo, che io parta di Venetia, e nenga ad habitare in questa città . questo è un uoler trarre un chiodo ben fitto di un' asse durissima. che ui ua di molta forza. nondimeno io uoglio, e deb bo effer loro tenuto grandemente per il desiderio, e per l'opinione, ch' essi mostrano hauere delle mie qualità. Salutate con molto affetto la mag. uostra consorte, & insieme la ben seruente, e piu di ognialtra gentile & amoreuole Lucia: et occorrendoui a scriuere a M. Carlo, mio cognato, confortatelo in nome mio a prendere qualche riposo nelle sue fatiche: a fine che uoi, e noi tutti possiamo hauerne, come speriamo, lun ga contentezza. State sano. Di Bologna, a' x v. di Agosto, 1555.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

uuta;

parte Senza

०७७१,९

122 pa-

e ben-

nenono

mia 110-

esti non

umo fo-

cofe di

dilide-

afte fel

111/11-

· COME

ACCOM-

12 11/2-

t,e delre dirit quanligente r le bifcorri o, che t. So della le saonofirmi

# LIBRO TERZO DELLE LETTERE

DI

M. PAOLO MANVTIO.

AL CARDINAL MAFFEO.

A F F E T T I O N E, che V.S.

Reuerendiss. degna di portarmi, è nota a molti, parte perche le sue molte cortesie la fanno manifesta, parte ancora perche io la predico per gratitudine, & per ambitione. di qui nasce, che alcuna uolta io sono astretto da persone, alle quali il negare mi è graue, a fare alcun' ufficio appres-

uolta io sono astretto da persone, alle quali il negare mi è graue, a fare alcun' ufficio appresso di lei o in materia di raccommandatione, o secondo l'occorrenza, che'l tempo ci apporta. la quale occasione, o, per dir meglio, necessità, dall' un canto mi è carissima; percioche conosco, che quelle uirtù, delle quali V.S. Reuerendiss. abonda, quanto piu sono essercitate, tanto piu diuengono persette: dall'altro mi è noiosa; percioche, essendole io obligato, come sono, solo il riuerirla, co ubidirla giudico che al grado mio sia richiesto. e nondimeno hora stimando di fare in ciò lodeuole ufficio, ho uoluto con

questa mia lettera introdurre, e quasi aprire la

porta

0

molto desidero, & poco spero. N. S. Dio la conserui. Di Venetia, a' x. di Gennaio, 1550.

## A M. PAOLO RAMVSIO.

O B L I G O, & amore a scriuerui hora mi hanno mosso: obligo, per la promessa, che io ui feci al partir mio di Venetia; richiedendomi uoi con affettuose parole a uolerui scriuere alcuna uolta: il che io fo sempre con infinito piacer mio: amore, uerso M. Antonio, mio fratello: il quale io amo sommamente, non solo per essermi fratello, ma percioche egli, per molte qualità dategli dalla natura, e molte da lui acquistate con l'industria sua, è tale, che, doue la elettione hauesse luogo, di altra sorte non uorrei hauerlo. Ne'primi anni della sua giouanile età, per inopinato caso dura fortuna suori della patria il sospinse, e chiusegli la ma per grantempo di poterui ritornare. tornò finalmente, concedutagli la gratia; e pronò quella dolcezza, che gusta ogniuno uiuendo nella sua patria, massimamente dopo una lunga assenza. hora, come uoi sapete, nuoua legge, che gratia particolare non permette, hallo fatto ricadere ne' primi mali, e ne ua da tre anni in qua miseramente errando, con disagio della persona, danno del le facultà, & amaritudine di animo infinita. di che

274

71.1

frai

Dio la

aio,

a hora

, che io

endomi

ere al-

itopia-

No fra-

oloper

molie

M. ac-

tone la

MOTTES

le eta,

la pa-

item-

, coll-

774,

,00-

\$100-

סיי:-

nen-

. di

che

che quanta pena io sostenza, e che uita sia la mia intorno a questa sciagura, la quale a tutte l'hore con horribile aspetto inanzi a gli occhi mi si rappresenta; oltrache la uostra prudenza uel dimostra, & il senso di uoi medesimo ue n'ammonisce; troppo bene può la mia lunga e pericolosainfermità, da questa sola cagione genera ta, haueruelo fatto conoscere. e come posso io uiuere separato da chi non solamente tanto può aiutarmi, ma cosi uolentieri mi aiuta in ogni mio bisogno? da chi della mia uolontà in qualunque cosa fa legge alla uolontà sua? da chi mi ama come fratello, honora come padre, ubidisce come signore? non potrà, M. Paolo honorato, non potrà ciò esser lungamente. laonde, se del mio maggior desiderio, se della mia saluezza ui cale; mettete studio per liberarmi, quanto per uoi si può, da questo grauoso affanno, souue nitemi con l'amore, col consiglio, con l'aiuto. grande è de 'nostri signori la giustitia: non è minore la clemenza. mirano alle colpe, e le puniscono: ma mirano insieme alle cagioni, mirano alla commune infermità de gli animi nostri, e spesso con pietosa mano, consapeuoli dell'huma na fragilità, rileuano gli afflitti. se peccò mio fratello; non fu in lui di peccare proponimento, non fu uolontà, non fu pensiero. un'accidente, una sciagura, un' errore di giouanezza, non ellendo

essendo egli retto da prudenza, il fe trascorrere, e cadere.e, se fu colpa, non sia del merito la pena maggiore. egli ha sofferto quelle angoscie, che piu graui può sentire chi dalla moglie, da' fratelli, dalla patria separato, fra mille disagi in paese lontano la uita ne mena. siagli hora con ceduto di poter ricorrere al dolce seno, oue gran tempo ha riposato, della sua amata patria. entrate uoi, M. Paolo mio, non dirò in parte del mio desiderio; che troppa certezza ho io dell' a nimo uostro; ma nella prattica di questo tanto da me desiderato, e tato necessario effetto. aiute ranoui molti miei amici, e signori, del cui amore non alcun merito di mia seruitù, ma semplice loro humanità mi ha fatto degno. aiuterauui quella gratia, e quell' auttorità, che presso di ogniuno la uostra uirtù ui ha partorito. e giouami di credere, (percioche la speranza uolentieri segue il desiderio) che trouerete gli animi di quelli eccellentiss. signori da natural benignità loro ottimamente disposti, e che dopo la mia tornata, o forse prima che io ritorni, con difficultà minore, che noi perauentura non auisiamo, succederà l'effetto, fra tanto ui piacerà darmi auiso, in che dispositione sia la cosa, che speranzane apparisca, quando crediate ch'ella sia per trattarsi da chi ha podestà et arbitrio di fornirla.che, prolungandosi, io potrei forse tan to

orrere, erito la

Zoscie,

ie, da'

le disagi

1074 CON

DET SAIC

1711, 17

parte del

1 10 del 1

to tunto

100. 20 te

ws amone

Semplie

uteraun

preffet

0.0 810-

11 Holen-

eli pun

benign-

10 4 11

con diff-

, aufia-

piaceri

ofa, the ch'ella bitrio di orfe tan

to per tempo espedirmi di qua, che mi ci trouerei presente. Emmi stato scritto da un'amico mio, che si cerca maestro per insegnare a' cancellieri, con prouisione assai honorata. di questo ancora, poi che la uostra gentilezzami dona baldanza di adoperarui etiandio nelle cose, che poco o nulla m'importano, siate contento di dirmi una parola nelle lettere, che aspetto . ben desiderarei, se al desiderio mio si riguar dasse, che, per honorare la memoria di quel santo uecchio, che ui alleuò nelle dottrine, e con tanta uostra utilità, quanta hora con marauiglia il mondo conosce, per li campi oratorij, e per gli ameni giardini della poesia ui condusse, quel luogo fosse dato a notabile persona, e per eccellenza di costumi e di lettere famosa. il che si può sperar dall'infinita prudenza, er infallibile giudicio di quelli Illustriss.sig. massimamen te hauendone la Cancelleria manifesto bisogno, dopo la perdita di M. Giouita, che non bebbe alcuno di bontà superiore, e nelle lettere, a giudicio mio, è stato un Varrone, & un Nigidio. Raccommandatemi al mag. uostro padre, e statesano. Di Bologna, a' vIII. di Agosto. 1555.

L A M.

### A M. LVIGI CONTARINI.

CI

70 .

000

do C

11.0.

ta,

prot

beni

che

fira

lier

app,

VORREI che poteste scorgere in questa carta, quale fuil dispiacere, ch'io presi a' di pas sati, quando il mag. M. Bernardo Zane della uostra graue infermità mi diede auiso; e qualè bora l'allegrezza, ch'io sento, hauendo inteso dal mag. M. Paolo Contarini, che sete risanato questi due affetti, l'un preterito, l'altro presente, se io potessi con lo scriuere interamente dimostrarui; chiara testimonianza haureste del mio uerso uoi paterno amore. che certamen te esprimerlo con altro nome, ne figurarlo con piu uera simiglianza non posso. ma perche ne la penna, ne la uoce, ne uerun'altro estrinseco segno può pareggiare l'intimo sentiméto del cuor mio; lasciando questa parte da canto, la quale, io mi rendo sicuro, che la uostra humanità non aspetta, ne la reputa necessaria, e la uostra pru denza meglio assai, che io non so ne dire, ne scri uere, la conosce : dirouui quello, che forse meno souerchio non è: percioche so la temperatama niera del uiuer uostro: nondimeno a dirne quel che mi souuiene, il desiderio di molti, non pure di me stesso, intorno alla conseruatione della uostra uita, mi constrigne. Voi sapete in universale, come a tutti gli huomini, a qualunque arte s'appiglino, che possa loro o utile, o lode partorire,

II.

quefts

a' dipas

ne della

e quale

to much

7:5772-

l'airo

eramen-

banrefle

ert smen

arto con

thenel

Veco fe-

delcur

a quale,

nta non

fra pru

ne for

e meno

atama

ne quel

m pure

12110-

HET 1-

e arte

pai-

torire, la sanità del corpo è grandemente neces saria. percioche questa compagnia, la qual è innoi, dell'animo, e del corpo, se auuiene che delle forze o dell'uno o dell'altro si scemi, eccel lentemente non opera. e quel sommo artesice, che di sua mano la compose, a persetto sine mirò. Sapete poi particolarmente, riuolgendo il pensiero a uoi medesimo, che perauentura non è hoggi, ne per l'adietro è stato giouane alcuno, non dirò nel circoito della nostra città, ma nell'Italia, e nell'Europa, il quale maggior peso di aspettatione sostenga, per l'obligo che uoi hauete di farui conoscere degno nipote di quel santissimo Cardinale; che fu la luce primieramente della sua patria, & appresso di quel sacro collegio, oue la singular providenza di Paolo 111. per souvenire al gran bisogno del mon do Christiano, e la noce di Dio medesimo il chia mò. A quest'obligo cosi grande, il quale uoi ha uete con Venetia, e con Roma, e con l'Italia tut ta, se uoi proponete, si come so c'hauete già proposto, di noler sodisfare; non ni basta quella ben disposta mente, e quell'ardente desiderio, che sempre ho conosciuto in uoi fin dalla uostrapiu tenera età, ma ui sa grandemente mestiero di reggerui in cotal maniera, quanto a gli appetiti giouanili, & alle occasioni, che tutto di ui si presentano, che possiate mantenerui sa-110,

(cin

seno

01

781

70.0

tural

discip

ripie

nostr

rente

zed

eta,

1101

Ari,

no, e, rispondendo alla qualità dell'animo il uigore del corpo, sostener lungo tempo le fatiche de gli studi, massimamente della filosofia, oue uoi, inuitato dall'essempio del medesimo uostro non mai a bastanza nominato e lodato zio, i uo-Ari pensieri, piu che ad altro, hauete drizzati. cosi facendo; questi tanto honorati principi, che ci hauete dimostrati, di futura uirtù, a glorioso fine, con infinita letitia di tutti i uostri parenti, e di chiunque ui ama, in poco spatio di tempo condurrete. molta gratia ueramente hauui fatto Iddio, facendoui nascere in Venetia, prima città dell'Europa, e non pure in Venetia, ma di così honorata famiglia; &, in questa famiglia, con un zio Cardinale, e Cardinale di ogni lodeuole qualità compiuto . percioche sisa, che, quanto di dignità riceuette da quel sommo grado; che fu certamente molto; tanto egli con lo splendore delle sue molte uirtu ue n'aggiunse. Ne ui mancano que' beni, che alla perfettione dell'animo, e del corpo si richieggono, l'ingegno, e la memoria, la robustezza delle membra, e la forma dell'aspetto: tanto che nessun' animo, per quanto si uede, è meglio albergato del uostro; e nessin corpo, per quanto si può presumere, di piu bell'animo è dotato . per la qual cosa tanto maggior biasimo sarebbe il uostro, se uoi, essendo da tanti commodi aiutato,

moil in-

le fatiche

Cofis, one

tho unfro

710,110

drizzzi.

inapu, ie , a glanuji

म व्यवसा,

10 वीं रवा अ

banning.

taa, brons

metil, El

uefta far-

naledis

efifa,da,

yel form

का युक्ता

L'aggiralia

Det Com

10 , l'mit

elle men-

he neigh

albergsi

nto fi pu

to per l

be il 110-

والإيلال

da tante cazioni sospinto, non arrivaste a que'ter mini di lode, oue di poter'arriuare a pochi è con ceduto. E perche, si come noi sapete, delle cose humane nessuna è senza principio, e di poca scintilla molta fiamma si accende; mi parrà, quando i uostri studi habbiano quella splendida riuscita, che si aspetta, di hauere in un certo modo ancor' io parte nella gloria nostra; alla quale ui ho aperta la strada ne gli anni passati, se non con altro, col ricordarui sempre il ben uostro, e confortarui a seguirlo, & abbracciarlo . ma di ciò, che auuerrà secondo il desiderio uostro, douerete uoi saper grado a chi è prima & ultima cagione di ogni buono effetto, e dalla sua gratia riconoscere quanto di dottrina con le uostre uigilie acquisterete, e quanto di honore il giudicio de gli huomini in guiderdone della. uostra uirtù ui darà. Ne di ciò penso che faccia mestiero aggiugner'altro, conoscendoni e per na tural dispositione, e per quella seuera e santa disciplina, che nella casa uostra si osserua, tutto ripieno di religione, e tutto dinoto nerso Iddio, nostro commune padre: il quale prego con riuerente affetto a reggerui, e sostenerui con le forze del suo santo spirito in questa uostra lubrica età, si fattamente, che l'opinione, la quale noi habbiamo intorno a gli studi e costumi uostri, sia da uoi, nel modo che si desidera, e si spe-

ra, in breue tempo con gli effetti confermata. Attendete a star sano. Di Venetia, a' vi. di Luglio, 1552.

# A M. PAOLO CONTARINI.

te:

manca

SE 10 hauessi il libero arbitrio di me medesimo; non solamente darei subita risposta alle uostre non meno ingeniose, che amoreuoli let tere; ma ancora del continouo a scriuere u'inuiterei. hora, perche hauete piena notitia dello stato mio, parmi souerchio lo scusarmiui, con dir quello, che si suole, e quello, ch'è pur troppo uero, ch' io sono occupatissimo. dirouni solamente, quel che perauentura uoi non sapete, che nelle maggior occupationi mi souniene spesse uolte di uoi, non senza qualche dispiacere di animo, uedendomi esser mancata la uostra dolce et honorata compagnia. nel qual pensiero una speranza mi conforta, che, quanto io ho perduto per la partita nostra, potendo dire di hauer perduto quasi una lima, che piu acuto rendeua l'ingegno mio; tanto stimo habbiate auanzato uoi, essendo passato, per dir cosi, dasterile a fer tile terreno. laonde io ui conforto, quantunque so non esser necessario, ad abbracciare e stringere l'occasione, che, per poterui arricchire del tesoro delle scienze, uoi hauete presente. hora fiorisce in noi l'ingegno insieme con l'età: ne ni

CTIVALA.

Ja'vI.

INL

timenu.

1300 1d

or experien

WETEN III

ontiall.

PROGRE, CHI

לעול לאל

PONIE /-

M (29.76)

viene foi-

macere la

ofreder-

REYO MI

ng perdu-

di haur

rendens

भगार्याः नीट व रित

ntionque Aringe-

nre del

t: ne w

172,77164

manca la diligenza di M. Danesio, ne la dottrina di que' rarissimi filosofi: di maniera che, uolendo uoi, potrete ottenere agenolmente quel che io desidero: che è ben molto, manon però piu di quello, che dall'ingegno uostro si può sperare. E poi che, per le particolarità predette, io sono assai sicuro, che ne gli honoratistudi uoi potrete tutto ciò, che uorrete; e parimente, perche ui conosco, so che uorrete tutto quello, che potete: pregoni a darmi della uolon tà uostra alcun segno, almeno ogni mese, con qualche dotta, & ornata epistola: la quale, poi che pur cosi ui piace, io correggerò come soglio, e uederolla con quell'affetto istesso, che uso di uedere le mie proprie : che proprij debbostimare i uostri componimenti, senon quanto alla materia, almeno quanto alla forma. Vi piacerà di raccommandarmi al dottissimo Fasuolo, quando ui occorra di nederlo, & a M. Danesio nostro. State sano. Di Venetia, il primo di Gennaio, 1550.

# A M. ANDREA DVDITIO.

NELLA uostra epistola, la quale mi su data due di sono, tre cose uoi mi dimandate con instanza; la prima, ch'io sia contento di ammendarla, doue mi paia ch'ella n'habbia bisogno; e, che senza uerun rispetto, o amoreuol-L 4 mente

tak

rere

ONE

Cia

gest

10 11

1408

licia

uen

lho

7101

mente come amico, o aspramente come nimico ui tratti; promettendoui di me perfetto ufficio nell'un modo, e nell'altro: la seconda, che, considerata primieramente in essa con diligenza ciascuna parte, io uoglia, quasi raccogliendo tutti i meriti di lei, fare una somma col giudicio mio, e conchiudere se piu di lode, che di biasimo, degna mi pare . uorreste finalmente sapere, qual sia l'opinione, & il consiglio mio intorno alla maniera dell'imitare, parendoui che poco lume ce n'habbiano dato gli antichi, quanto a gli scritti, che si leggono. e conchindete, che, done io noglia, ciò che ne sento, dimostrarui, sete sicuro di non douer piu errare per lo inanzi nella uia de' componimenti latini, nella quale pochissimi hoggidi si neggono che caminino dirittamente. A queste tre diman de rispondendo, dico, quanto alla prima, che con ogni attentione, mal grado di tante noiose occupationi, che a tutte l'hore mi stanno dattor no, ho uoluto essaminare la uostra epistola: &. holla considerata in due modi, quanto alla lingua, e quanto alla prudenza. Nella lingua, a cinque cose ho hauuto riguardo, alle particole, alla proprietà, alla metafora, al numero, et alle figure: nella prudenza, all'inuentione, et all'or dine de' concetti. et è questo quel modo, e quella uia di osseruare, la quale io nella mia prima giouaneznorm-

tto uf-

onda,

a con

Grac-

1 som-

i lode,

final-

CONT-

12,02-

मा श्री

FOND . ?

che ne

her pu

ITH ETTER

NE SOUND

dimin

a, che

mojore

datter

4:0

a lin-

112,1

icale,

talle

ll'or

wella

gio-

127-

85

uanezza, leggendo gli antichi oratori, con desiderio di arriuare, per trarmi la sete, a' dolci fonti dell'eloquenza, usaua di tenere. hora, M. Andrea mio, se delle particole, e della proprietà uoglio ragionare, bisognerà ch'io commendi sommamente la nostra epistola, percioche di quelle, e nel congiugnere li periodi l'uno con l'altro, e nell'abbellire alcuni modi di dire, mol to gentilmente ui seruite: & in questa fate parere, che le parole, che uoi usate, siano nate per non hauere altro albergo, che quel luogo, oue uoi le hauete poste. si che propongo di lasciare adietro questa parte, per non offendere la uostra modestia; la quale malageuolmente sosterrebbe, che uoi medesimo le uostre lodi leg geste. ma, uenendo alla metafora, la quale si co me è di tutte le uirtù della lingua la piu bella, cosi è di tutte la piu nicina al nitio; neramente io non rimango pienamente sodisfatto di alcuni luoghi della nostra epistola: nedendo che noi,assicurato da quell'ardire, che la giouanile età souente accompagna, entrate alcuna uolta dalle dittioni proprie nelle translate co alquanto mag gior licenza, che non bisognerebbe: essendo allhora il uariare molto diletteuole, e grato, quan do l'un uario dall'altro non è molto dissimiglian te, si fattamente, che con una destra leggiadria, non con impetuosa uiolenza dall'uno all'altro si passi.

passi. e uedete, che quel nostro eccellente mae-Stro, al quale tanto si uede esser obligata la Ro mana fauella, uscito delle parole proprie non entra subito in quelle, c'habbiano semplice forma di translate, ma in alcune prima, le quali essendo translate, hanno però qualche figura di proprie. e dopo questo, come s'egli si hauesse ageuolata la uia, passa con maggior considenza a quelle translate, che sono dalle proprie in tutto differenti. questa è quella discreta & aueduta maniera di usar la metafora, che Theofra-Sto significò, quando disse, ch'ella unole esser uergognosa, cioè, che con grande rispetto uengane' componimenti. la done hoggi credono mol ti che basti, ch'ella ui sia; senza mirare in che modo ui è uenuta, anzi, come ui è statatirata; parendo loro, che l'ornare consista nella moltitudine de gli ornamenti; e che la qualità della bellezza crescainsieme con la quantità del bello; non annedendosi, che l'occhio è la piu bella parte corporale, c'habbia l'huomo; e nondime no, se l'huomo fosse tutto occhio, egli sarebbe un mostro. Ne crediate, che io ciò dica, perche ui conosca essere all'errore di costoro assai uicino: ma dicolo per desiderio, ch'io ho, di uederuene molto piu lontano. Piacemi la uostra epistola grandemente in quella sorte di numero, con la quale si chiude il circoito delle parole: del

e mae-

talaRo

Tre non

lice for-

le quali

rgura a

banelle

nfidenza

lemin.

Theofia-

ole eller

tto nea-

LOTTO MIC

te m de

stirati;

4 mout

ta della

del bel-

HI bulls

ondime

Grebbe

perche

Taj 14-

di Me-

NO STA

mero,

e: del

13

'la quale molti ammaestramenti i libri de gli antichi retori contengono: ma ue n'è un'altra sorte piu difficile, e meno offcruata, che non si sen te solo nella fine, o in una sola parte, ma risuona egualmente da principio infin' all'ultimo, per la concordia di tutte le uoci, poste con tal ordine, che l'una aiuta l'altra, e tutte insieme con una dolcissima harmonia, di molti uarij ac-. centi composta, di marauiglioso piacere la men te riempiono. di questo numero poco si è scritto, epoco se ne parla: ne so bene, se cada sotto regola: parendomi alle uolte, che solamente una certo naturale uirtù di giudicioso intelletto possa comprenderlo. laonde io ui scuso con ragione, se, essendo uoi da poco tempo in qua usci to della fanciullesca età, no sete giunto ancora a perfetta cognitione di cosa, che, per esser'oltre ad ogni altra difficile, & oscura, non solamente a' di nostri non si osserua, ma ne pure molto si conosce; ne credesi, ch'ella sia, quanto ueramente è, utile, e necessaria. Delle figure, per la maggior parte io rimango sodisfatto; e, doue mi paia che uoi habbiate mancato, segno ue n' ho fatto con la penna, correggendo, e mutando, quanto ho saputo il meglio. Potrei dirui alcune cose, quanto alia prudenza: ma uoi meritate molta lode pur di quella parte, che ne hauete; la qual è maggiore, che a gli anni uo-Stri

stri si richiegga: e di quella, che non hauete, per quella ragione, che di sopra ho tocco, douete esserne iscusato. Dico in somma, per uenire alla uostra seconda dimanda, che la uostra epistola in alcune parti mi è paruta, se non bella, almeno tolerabile, in alcune assai bella, & in cer ti luoghi quasi marauigliosa. gli errori, che po chi erano, mi sono ingegnato di ammendarli. ma ui affermo, che, doue ella da piu giudiciosi huomini fosse ueduta tale, quale mandata a me hauete, lode grande, per auiso mio, ne riportereste. e molto piu douete hora assicurarne l'animo uostro, essendomi io sforzato di leuarne alcuna picciola macchia, per la quale la sua bellezza offuscata, interamente non appariua. Restami hora a conchiudere col consiglio, che uoi mi chiedete intorno al modo dell'imitare. di che mi rimetto ad una mia epistola latina, la quale presto uederete in stapa, e molto piu a tre libri dell'imitatione: a' quali se piacerà a Dio che un giorno ponga fine, spero che e uoi, & altri rimarrete in questa materia, senon in tutto, almeno piu, che horanon sete, satisfatti. tra tanto ui conforto a non lasciarui uscire di mano Cicerone, e Terentio, per li primi; e, per lisecondi, Cesare, e Planto; per anezzarni gli orecchi al suono della loro dolcissima harmonia. di che mi daranno segno i uostri componimenti; iquali

e, per

Eteef

ireal-

pillo-

1, 11-

mcer

be po

terli.

dicioli

lata a

TATHE

evar-

1 [11]

TIMI.

· de

re.di

, 12

atre

Dio al-

tto,

tra

MO

isc-

10-

87

i quali almeno ogni mese douerete mandarmi, e per utile uostro, poi che cosi credete, e per mia contentezza: che, amandoui come io so, uorrei uedere, se susse possibile, l'acquisto, che anderete facendo nell'eloquenza latina, non pure ogni mese, ma di giorno in giorno, e di hora in hora. E in questo, e qualunque altro honesto desiderio, pregando Iddio che sauoreuole ui sia, mi ui raccommando. State sano, e salutate li fratelli a nome mio. Di Venetia, a' XIII. di Luglio, 1552.

#### AL MEDESIMO.

HAVENDO ueduto per la uostra lettera, che presto dissegnate di ritornar nella patria uostra, con speranza di assai buona fortuna; ne ho sentito infinita allegrezza, per l'antica mia affettione uerso uoi, la quale non è mai scemata, anzi sempre piu uerde che lauro si conserua e conseruerà infin'all' ultimo de' miei anni. e questo farò io per la uostra dolce e benigna natura, per l'eccellenza dell'ingegno, per l'ainore che mi portate, da me piu di una uolta co nosciuto, e riconosciuto hora in questa uostra gen tilissima lettera, scritta al mio Domenico: nella quale parlate di me con tanto affetto, che infiammareste il piu aggiacciato cuore del mondo, non che il mio, che arde uerso uoi di pari affetto,

to, come pur uorrei hauerui potuto dimostrare con qualche segnalato effetto: ma la mia troppo debole, a noi ben nota, fortuna non ha permesso giamai, che io habbia potuto in questa parte sodisfarmi. onde non può esserui manifesta la centesima parte dell'animo mio, se una semplice uostra gentilezza, nata da discretione, e da giudicio, non ui fa imaginare, e credere quello, che non uedete. Io ui accompagno, figlinol mio, in questa uostra partita con la mente, e con lo spirito: e sarò con uoi, benche da uoi lontano, a tutte l'hore, o nell' Austria, o douunque piacerà a Dio di donar albergo alla uostra persona. che prego la sua diuina Maestà ui prouegga di quanti commodi uoi stesso desiderate, & ame par che meritiate. Per gran fauore ui chieggo, giunto che sarete, auisarmi incontanente dell' arriuo, della sanità, e dello stato uostro. e tanto piu care sarannomi le uostre lettere, se ui piacerà discrinerle nella lingua latina, nella quale, ha qualche tempo, che io soglio predicarui per giouane rarissimo nell'età nostra. Mi ui raccommando. Di Venetia, a' v 1. di Giugno, 1558.

## A M. POMPEO DE DATIS.

HAVENDO piu di una uoltameco ragionato M. Annibale, uostro figliuolo, intor-

no

turi

que

trop

gue

ara

l'on

app

tant

1000

oltr

ripi

trare

trop-

per-

quests

anife-

e una

Tetin-

redere

100, fi-

men-

dawi

0 do-

1 110-

Efta 10

idera-

20078

MCON-

Pato

relet-

Coglio

1710-

1, 1

07-

710

no allo stato delle cose sue; e uedendo io ueramente, che tutti i suoi pensieri mirano all'honore, & alla riputatione della casa; e ch'egli hora si troua a gran bisogno di esser souuenuto da uoi: non ho potuto mancar di scriuerui le pre senti, e di pregarui a credere, che, considerate le qualità sue, douete non solamente contentarui, ma rallegrarui molto, ch' egli sia qual' egli è: essendo egli tale, che io di certo poco piu, secondo il corso della uita commune, saperei desiderare. percioche, se per inanzi ad alcuni errori la età lo ha condotto, hora parimente la età li medesimi errori corregge, et ogni dì a piu ma turi pensieri lo riuolge. Date fede, signor cugin mio, alle mie uerissime parole. sarà finalmente questo giouane, non dirò della sua patria, (che troppo stretto campo ella sarebbe, per capere quella lode, ch' egli col pensiero abbraccia) ma sarà, per quello che io ne speri, lo splendore e l'ornamento dell'Italia . troppo chiari principi appariscono in lui di futura uirtù, chiari, dico, tanto, che da lungi ne riluce il fine. et hauendo io con essolui quasi del continouo conuersato, et, oltre a ciò, essendomi informato da molti in Bologna de' modisuoi; trouo che in questo studio, ripieno di bellissimi ingegni, e nobilissimi animi, non è però chi nel desiderio della gloria lo auanzi, ne chi piu di lui sia prezzato, e quanto al sa: pere.

pere, e quanto alla creanza e gétilezza de costu mi. laonde, se nell' animo uostro alcuna sinistra opinione del uiuer suo hauesse fatto radice, uoi douete sueglierla, e riporuene un' altra, che produca quiete all' animo uostro, e mouaui a fa re quel che io farei, se fossi uoi, cioè a non mancare a uostro figliuolo di ciò, che il tempo, & il rispetto dell'honor suo richiede; douendo uoi considerare, che questa molestia, se però ui è molesto il comperare con poca spesa un' infinita lode, sarà molestia di pochi mesi; e la contentezza, che dapoi indi ui nascerà, durerà insino a gli ultimi termini della uita uostra, e resteranne la famiglia e posterità uostra sempre honorata . Hammi sospinto a scriuerui questa lettera la parentela, ch'è fra noi; la quale con assaistretto nodo l' uno all' altro congiugne: laonde ragion' è ch' io tengale cose uostre per mie, e uoi le mie per uostre, e siano fra noi communi gli accidenti. ma molto piu mi ha mosso una certa mia naturale affettione uerso la uirtù: la quale io ho sempre amata in altrui, e desiderata in me stesso. State sano. Di Bologna, a' v I. di Ottobre, 1555.

7211

gna

bell

tutt

ta.I

710 A

mal

que

men

ui,

pill

10,1

chel

teal

rend

te,

6

10,

mco

hor

ela

### AM.GIROLAMOTORRESANI.

Non so perche uogliate piu oltra dimovare in uilla, uedendo uoi che la stagione ui richiama TERZO.

de'coffu

a simistra

ace, wi

era, che

Ougun af

non ma

1100,00

mendo m

pero me

al'mfam;

4 contor-

क्षांयां केरड

refler.

re homons-

letterals

allai fre-

sonde 71-

me, em

umical gi

nema certa

11981

at a in inc

VI.B

SANL

a dimo-

ne ui 11chiama 89

chiama a miglior nido . già l'autunno si parte; & il uerno, quanto si appressi la sua uenuta, ci fa intendere, mandandone inanzi, a guisa de' suoi messagi, le pioggie, & il freddo. sorte alcuna di piacere credo io che piu non ui resti. Eraui grato, e diletteuole l'aspetto della campagna: ella non uerdeggia piu, spogliata hoggimai quasi tutta de suoi usati ornamenti. Amauate la bella faccia del cielo sereno: ella si fa piu brutta tuttania, da fieri nenti, & oscuri nunoli turbata.Dilettauanui le caccie: gli uccelli piu non uan no attorno: et il correre dietro a'lepri, è troppo malageuole per li fanghi. Quanto meno adunque hauete uoi cagione di starui, tato maggiormente habbiamo noi di aspettarui, e desiderarui, hauendoci uoi prinati della dolcezza uostra piu lungo tempo, che non haueremmo ne uoluto, ne pensato. Ne mi allegate per ragione, che il desiderio di attendere con piu riposata mé te allo studio dell'honorate scienze piu grata ui rende la stanza della uilla, oue solitudine hauete, che la città, oue la frequenza de gli amici, & altre occasioni u' interrompono. percioche io, per confondere questa sola ragione, tre all' incontro posso diruene; la prima, che qui ancora non ui è tolta la libertà di dispensare alcune hore come piu ui piace, massimamente la sera, e la mattina inanzi giorno, essendosi allungate,

11211

Hoft

nost

cono

tolu

to all

tarm

uerno

colia

na pa

ca di

mo u

talpr

uene

cheb

perm

ranne

fider a

giorn

prin,

molti

to pill

DiV

amo

offer

& allungandosi sempre piu le notti : la seconda, che il molto studio si come al uostro eccellente ingegno non è necessario, cost alla complessione, che all'ingegno non è pari, senza dubio è fortemente dannoso. conchiudo: che, doue pure a maggior quantità di tempo uogliate riguardare, e riputiate di hauerne bisogno, e paiaui che alla sanità non ui nuoca; non è questo bene cosi grande, che non sia superato da un'altro, il quale hauete nella città. so che ui è noto, come al saper nostro giouano due sensi piu che gli altri, l'occhio, e l'orecchia; e come il sapere non è perfetto, se non ha due parti, la copia delle co se, e l'eccellenza del giudicio. le cose, non è dubio, che col leggere principalmente si apprendono: ma il giudicio, quando egli ha qualche difetto, si purga, &, a guisa di oro, si affina col conuerfare, e ragionare con gli huomini scietiati.questa parte la uilla, percioche non l'ha, darlaui non può. e di che pregio ella sia, e quanto per essa risplendano le lettere, l'essempio di tanti filosofi, d'immortal nome honorati, chiaro uel dimostra: i quali oltra che tuttodi nelle lo ro scuole, uaghi di sapere i profondi secreti della natura, disputauano; per li paesi lontani, tratti da desiderio di ragionare con huomini di alta scienza dotati, con mille disagi del corpo, mille pericoli della uita uolentieri ne andauano. e uoi, ha-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

TERZO. 90 hauendoui Dio donato questo bene nella patria nostra, oue tanti, per la loro uirtù pregiati, co noscete, e da tanti per merito della uostra sete conosciuto, & amato; nascosto in chiuso e rimo to luogo, solo fra quercie e faggi, solo dico quan to alla compagnia di chi può e con l'amore dilet tarui, e con la dottrina giouarui, nel maggior uerno lunga dimora farete? io non mi disporrò cosi ageuolmente a crederlo: quantunque alcuna parola me ne sia uenuta a gli orecchi, per boc ca di persona, che può sapere intorno a ciò l'ani mo uostro. e se io auisassi che foste entrato in co tal proponimento; mazgior instanza per ritraruene farei, aggiugnendo prieghi alle ragioni, che ho dette: le quali però noglio credere che per mouerui, si che tosto ui ci rendiate, basteranno. il che se gli amici uostri grandemente de siderano: ragion è, che io il desideri tanto maggiormente, perche ui amo e per elettione propria, e per obligo di sangue, ne ui ho ueduto da molti mesi in qua, essendo stato a Bologna molto piu, che da principio non pensai. State sano.

ellente

fice,

rè for-

pures

North-

Later Chy

ene cui

וו, סדטו

3. COBM

eghal-

ETE THE

delleco

me du

ppren-

of af-

m lbs,

quan-

upio di

relle lo

trat-

alta

mille

1401,

111-

#### A M. FEDERICO BADOERO.

Di Venetia, a' 1111. di Nouembre, 1555.

I o M I do a credere, che V. Mag. come amoreuole, e prudente, non attribuirà a poca osseruanza, che io non l'habbia mai uisitata M 2 con

7:01

2001

Segn

100,

redi

Zatt

all'i

ognu

quali

quelt

domi

comp

nedre

occhi

e col

contr

fesan

Mag

quan

da D

tolia

afflit

noal

forto

mid

con lettere, poi ch'ella partì da noi, obligandomi a ciò grandemente l'amicitia nostra, e la ser uitù mia; ma piu tosto giudicherà, che qualche straordinario accidente, opponendosi al desiderio mio, m' habbia tolto il poter sodisfare a cosi dounto ufficio. e ueramente posso dire, che la sua partenza secone portasse la mia sanità, & ogni mia quiete. percioche poco dapoi infermai de gli occhi si fattamente, che, oltre al dolore, & al danno, il quale ho sofferto in un senso tanto nobile, e tanto necessario, io sono stato per molti mesi, e stommi hora tuttauia, non che in casa, ma in camera rinchiuso, quasi condannato a uolontaria prigione, priuo in gran parte della conuersatione de gli amici, priuo dell' aspetto uago di questa città, prino finalmente del la luce del cielo. Et è questo lo stato mio, quanto alla persona, non men preterito, che presente. Quanto a gli affari, niuna mutatione è seguita da due anni in qua, saluo che mi nacque un sigliuol maschio, con saluezza della madre: al quale, io prego Dio, che faccia gratia di esser simile al padre di uolontà, & a qualche altri di fortuna. che così uiuerà nel timore di sua diuina Maestà, & hauerà de gli agidel mondo egli ancora la sua parte. Mi sono stati offerti, per trarmi di Venetia, da diuersi lati diuersi partiti: e tuttauia ci è chi mi chiama con larghi premi,

landoelaser Inaldie desidereacch

, che la

HI, O

n erma

dolare,

Motor-

ato pa

r chem

dans.

Par

dell's

756 00

ارسار

elente.

leguits

tre: al

i esser

Utri a

dill-

udo e-

Ferti,

THET

arghi

mi,

premi, & honorate conditioni. insino ad hora non ho uoluto uscir del nido paterno: doue uiuo assairiposata uita, non per abondanza de'commodi, ma perche la lunga esperienza mi hainsegnato a fabricarmi il riposo da me medesimo, adoperando per instrumenti l'humiltà dell'ani mo, e la continenza. egli è uero, che le preghie re di mio fratello, il quale ha fermata la sua stan za in Bologna, assai mi mouono: ma ritiemmi, all'incontro quell'amore, che naturalmente. ogniuno porta al luogo, dou'egli è nato. col quale molti altri rispetti si accompagnano. e fra questi ce n'è uno, che uale piu di mille; souuenen domi spesso, Che dirà, s'io parto, il mio signor compare? come potrò 10 sostenere, quando il ri uedrò, la forza del suo aspetto, la uirtù de gli occhi, l'efficacia delle parole? questo pensiero è cosi gagliardo, che resiste a tutte le ragioni contrarie. D'altro lato, per iscusatione e difesa mia, uo discorrendo con la mente, che V. Mag. mi ama, che conosce lo stato mio, che sa quanto cifono raccommandati e dalla natura, e da Dio medesimo i fratelli, & i figliuoli, e quan to siamo tenuti di souvenire a quelli nella loro afflitta fortuna, e di prouedere a questi intorno all'occorrenze necessarie. laonde io mi conforto assai con questa opinione, se auuerrà ch'io mi disponga all' andar done manifesto utile mi tira.

cer

coti

bur

cles

tira . e di cosi fatto consiglio ch' ella mi lodi, non mi curo: basterammi, che non me ne riprenda: e parerammi di hauere acquistato molto nel giu dicio suo, done quella parte, che io ne ho, sia certo di non hauer perduta. mas' ella si ritrouasse presente, ageuolmente scioglierei il nodo di questa dubiosa deliberatione. percioche non solo dal consiglio suo, come di persona di proson do senno dotata, ma etiandio dal commandamento, come di unico mio signore, interamente uorrei dependere ; sapendo, ch' ella non è solita di errare, e che la sua uolontà della razione, non delle passioni, è ministra. ma non uoglio desiderare, ch' ella non sia, doue hora è; non essendo conueneuole, che io anteponga la mia par ticolar sodisfattione al beneficio, & all'honore della patria: alla quale V. Mag. in cotesta ambascieria mirabile seruigio presta, con infinita gloria del nome suo . uengono spesse lettere dalla Corte Cesarea, e risuona chiarissima fama de' suoi diuini portamenti. intendesi, com'è nell'accogliere humana, nel connersare auuedu ta, nell'operare prudente; esopra tutto, con quanto splendore rappres enta la dignità della patria, reggendo come capo tutti i membri della sua famiglia in una guisa, che ciascuno de' suoi ufficiali, quanto a' costumi, pare esse parte di lei, & ella, quanto a gli uffici di ciascuno, pa di, non

renda:

nel gis

bo, fis

i ritro-

il nodo

che non

a projec

Mund:

יון וווג דו

none si-

razione, Iglio de-

non ef-

honore

fa on-

infinite

ere dal-

ia fami

com ?

annech

o, con

a della

midel-

no de

parte

10,00

re contenere in se stessa la scienza di tutti. Questo è, signor compare honoratissimo, quell'auue nimento, che ho io sempre aspettato dalla uostra singular uirtù. questi sono i frutti delle uostre ui gilie questo è il fine, oue mirauano i uostri pen sieri infin da quelli anni, che altri, con poco sa no consiglio, intorno alla uanità de' dannosi pia ceri piu uolentieri consuma. non è in me nuoux l'alleggrezza, che io ne sento. io l'antiuidi, io l'anticipai insino dalla uostra prima giouanezza. & hora, che gli effetti ogni di maggiormen te la mia opinione, & il mio giudicio confermano, gratie infinite ne rendo a colui, che a uoi di cotanto bene, & a me di cosi fatta contentezza è cagione: il quale prego, quanto piu posso, humilmente, che così lieti ci faccia riuedere nell'altra uita, come ui ueggo, e spero sempre di uederui honorato in questa di che la sua diuina clemenza sicurissima speranza mi porge. io, mentre qui dimorerò, dentro a questa materiale e fragile scorza rinchiuso; il che quanto s'hab bia da esfer, niuno è, che il sappia; & io, quanto ame, che lungamente sia, non desidero; amerò sempre, insino a gli ultimi termini della uita, & honorero sopratutte le cose V. M. tenendo per fermo, ch' ella debba sempre per sua benignità parimente amarmi, & hauere in ogni auuenimento per raccommandato suo siglioccio, M

glioccio, col rimanente della mia a lei deuotissima famiglia. E col fine raccommandandomi, le bacio la mano. Di Venetia, l'ultimo di Gennaio, 1555.

### A M. DOMENICOVENIERO.

SE IN questamia lunga & ostinatainfermità potesse alcuna ragione recarmi conforto; douerebbe piu di tutte giouarmi l'essempio di V.M. la qual essendo nata all'operar cose degne di lode, & aseruir la sua nobilissima patria, in tutte quelle imprese, che a gentilhuomo si richieggono; & hauendo ne' primi tempi della sua giouanezza fatto conoscere, come in lei pari uolontà con pari forze era congiunta; non ha piu libert à diseguir dietro a quei gloriosi principij, ma uiue soggetta da molti anni in qua, come a tiranno, ad un crudelissimo catarro; il quale, non che di uscir di casa, ma ne pur di mouere i piedi le permette.e nondimeno ella, non lasciandosi sottomettere al male in quella parte, ch'è piunobile in lei, con inuitto animo resiste alla uiolenza del nimico, e trappassa, mal grado di lui, l'hore del giorno senza molta noia, dilettandosi horaco' libri, che del continouo compagnia le fanno; hora con gli amici; i quali, tratti da desiderio di gustare la dolcezza de' suoi dottissimi ragionamenti, ne uanno uolentieri

TERZO. tieri quasi ogni giorno a uisitarla, questa fortezza, io prouo ogni giorno in mestesso, quanto sia difficile, e per conseguente quanto degnà di lode. percioche, parendomi di possederla per scienza, hauendone letto ciò che scriuono i piu approuati antichi; quando mi riduco all'atto di adoperarla nel mio presente bisogno, conosco ueramente di non hauerla, e mi si fa chiaro, che i nomi delle uirtù si apparano da' libri, ma la uera sostanza da Dio ci uiene ; e che tutte le dottrine humane appetto alla diuina gratia sono assaimeno, che un'ombra appetto al cor po; non hauendo che fare que' beneficij, i quali da gl' ingegni de gli huomini riceuiamo, con quelli, che dalla benignità del sommo padre, pienissimo fonte di tutti i beni, deriuano. bisogna adunque, che di questo fonte io bea; che può solo e rendere al corpo la sanità, e donare all'animo fortezza. e per farmi di questa gratiameno indegno; cercherò di disporre la mente a' piu sani consigli ; lascierò i desideri delle cose caduche; fuggirò le passioni; ingegnerommi d'imitare, s'io potrò, V. M. la quale, come dotata di alto sapere, aunedutasi di non potere ottener l'intera saluezza del corpo, a conseruar l'animo con ogni studio si è riuolta; e ritrahen dolo fuori della tenebrosa caligine delle cure mondane, hallo condotto nella luce de' celesti pen-

Hotiff.

ondomi

Itimo di

RO.

matam-

confr.

el empis

regleda

ma pa-

mtill ...

面 於那

e, come

IS WILL

glorid

STITLE IN

o catar-

ane pia

mo ella,

quelle

100710

13/11

27.00.29

tinouo

9:11

a de

iolen-

tieri

pensieri: ne'quali risplende la bella forma dell'honesto, appariscono i meriti di ciascuna uirtù, e ueggonsi le cagioni de gli eterni mali, e quali siano per sanarli piu opportune e piu sicure medicine . tra tanto , dalla sua benignissimanatura, e dalla mia osseruanza uerso lei assicurato, di due cose ardirò di pregarla, l'una, che le piaccia di confortarmi con qualche spiritual sonetto; a fine che stanco per la lunghezza del male, io non caggia nell'errore dell'impatienza: l'altra, che, potendo, mi aiuti con parte di que' rimedi, i quali ella adopera per non sentire le afflittioni del corpo, e per uinere, come fa ella, una giocondissima, e tranquillissima uita. Le bacio la mano. Di casa, il 11. di Febraio, 1555.

## A M. RAFAEL CORNARO.

FIERO ueramente, e troppo miserabile è stato il naufragio, c'hauete sostenuto: ne
può a partito alcuno uscirmi di fantasia l'horribile aspetto di quella fortuna, la quale per l'in
tero spatio di tre giorni, e tre notti, con quanto
maggior empito può nascere dalle forze congiunte di tre potenti nimici, il cielo, il mare, i
uenti, hora in questa parte, hora in quella hauendoui sospinto, alla sine, toltiui tutti gli aiuti, miseramente ui sommerse, qual animo, qual
pensie-

madel-

na vir-

mali, e

pin stangaistant ping salan sa

con par-

ретли

ere, o-

II. a

0.

iferabi-

Nto:11

1 bor-

rerl'in

(tunto

E CO71-

are, 1

laha-

liain-

gual

milie-

pensiero doueua esfere il nostro, quando alcuna uolta, leuandoui l'onda con subito moto insino al cielo, mescolato fra' nunoli ui nedenate; & alcuna uolta il uento, aspramente percotendo la naue nella sommità della poppa, & aperto da proda quel gran monte di mare infin' al fondo, l'oscura faccia dello abisso ni facena nedere. io per me poco liete l'hore del giorno crederei di trappassare, doue cosi fatte tempeste la notte mi sognassi. e uoi, che ui sete stato in fatto, che hauete combattuto con gli elementi alla uostra morte congiurati, hauete ueduto squarciar ui le uele, spezzar gli alberi, trarui di mano il timone a uiua forza, fender la naue in piu lucghi, & all'estremo, perduta ogni speranza di salute, tuffarui sotto l'onde; bor che qui franoi, uscito di cotanto periglio, sano e saluo, la Dio merce, ui ritrouate, per alcuna cagione, qual che ella si sia, o di utile, o di honore, ui disporrete a tornarui? io non mi lascierò mai persuadere, non che da altri, ma ne pure da uoi medesimo, che tale possa essere il uostro proponimen to. e chi è cosi poco auueduto, chi tanto della sua uita prodigo, chi così nimico di se stesso, che uoglia porsi a rischio di riprouare quelle cotante sciagure, che uoi prouate hauete, e dalle quali una uolta non arte, non potenza humana, non caso, non fortuna, ma la mano istessa di Dio -distant

Dio euidentemente per notabil gratia l'habbia liberato? qui non so nedere che ui manchi. il grado di secretario ui rende honorato. de' com modi e già ne hauete quanto può bastare a chi gli appetiti col freno della ragione ritiene: e que sta eccellentissima republica, liberale donatrice di ciò che fa bisogno a' suoi sedeli ministri, in riconoscimento de' meriti uostri ue ne dara sem pre maggior copia . per la qual cosa, poi che il cielo ui ha dato per patria questa diuina città; e la uostra uirtù ui ha donato il modo di poterci uiuere in uita tanto honorata; loderei di due cose l'una, o che, lasciato il pensiero, se però uoi l'hauete, di andare a Costantinopoli, ui rimaneste qui fra noi; ouero, se pure disponete di andarui, il che spero debba tornare in acconcio a fatti uostri; fuggiste l'ira di Nettuno quanto si possa il piu; e ricordeuole del passato periglio, piu uolentieri l'animo riuolgeste, come io mi rendo sicuro che farete, a sostenere il disagio terrestre, caualcando molte giornate per aspre montagne, & horridi boschi, che commetterui di nuouo all'arbitrio dell'instabile fortuna del mare. che non è mostro alla uita de gli huomini piu nimico, ne di cui meno fidar si possa. cosi facendo, consolerete in parte gli amici uostri; fra quali con ogni studio cercherò io di conseruar quel luogo, che la uostra humanità mi ha dato; douenTERZO.

douendo lor bastare il dispiacere, che riceueran no per la uostra amara partenza, massimamete andando uoi in luogo, oue alberga del continouo la mortifera pestilenza, & onde, per auiso nostro, prima che dopo forniti almeno tre anni, i quali ci saranno per tre secoli, non possiamo attendere la uostra tornata. ma se uoi ni ci togliete personalmente; il che non uorremmo a mo do alcuno auuenisse: rendeteui a noi in parte con lo scriuerci spesse uolte. che, non potendo, quel che assai piu caro ci sarebbe, godere uoi medesimo, le uostre lettere con letitia di dolore mescolata in uece uostra goderemo. Mi ui raccom mando. Di casa, a' XXIIII. di Gennaio, 1555.

l'babbis

anchi. 4

de' com

are a di

Re: Egge donatrice

rulini, a

daralen

Don'de i

na cati:

di poter-

es di due

le pero

11, 11171onete di

concio 1

wanto (i

eriglio,

e 10 m

disagio

rastre

tterm

na del

omini

Wifi-

: 91

THAT

ato;

1871-

### A M. LVIGI GARZONI.

IL SAPER distinguere un uero da un simulato amico, è difficultà perauentura di ogni altra maggiore: e questa sorte di scienza da' libri non si apprende, masola l'esperienza, troppo buona maestra di tutte le cose, ce l'insegna, si come ha insegnato a me questi di passati: il quale ingannato da una falsa apparenza e di uiso, e di parole, datami a uedere d'alcuni, che fanno gran professione di amarmi, & honorarmi, & hanno forse qualche cagione di farlo; ho trouato, uenuto il bisogno, non quel ch'io pre-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

0100

00/1

diG

fa;

che

ed

rac

presumeua, ma, come si usa di dire, carboni in luogo di tesoro; e, pensando io di abbracciare cosa soda, una nuuola uana fra le manimi è rimasa. a questi tali, che doueuano, e non hanno fatto quello che il bisogno mio richiedeua, renderò io, qualunque uolta potrò, quelle gratie, che a' loro meriti si conuengono: a uoi, M. Luigimio, che, non douendo, hauete operato quel che io non aspettaua, le rendo hora, si come io son tenuto, di puro cuore, e con affetto tanto maggiore, perche uoi, non essendo pur dame richiesto, non che da' miei meriti astretto, spontaneamente a prestarmi tanto di aiuto ui sete offerto, quanto alla mia presente occorrenza facea mestiero; & hauete, per non imitare il maluagio costume de i piu, subitamente uerificatal'offerta con gli effetti. onde trouandomi aggrauato, e quasi oppresso dall'obligo, ch'io ho di potermiui in alcuna guisa grato dimostrare; non potendo altro, ui prego, poi che mi sete stato con l'opera tanto cortese, siate contento di accrescere questa cortesia con un gentil effetto dell'animo uostro, disponendolo a credere, che non è parte in me, con la quale io possa giouarui, et honorarui, la quale io non uoglia esserui sempre tenuta; e che la imagine del beneficio, da uoi in me cosi amoreuolmente impiegato, durerà tanto nella memoria mia, quan

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

to durerà in me questa mente, la quale è hora cagione, ch' io il conosca; e questa uoce, (percioche scriuendo con uoi ragiono) con la quale cosi uolentieri, e cosi affettuosamente ne parlo. doniui Dio felice auuenimento di ogni uostro desiderio; e mi conserui cosi fatti amici; & i non cosi fatti mi dia gratia di conoscere, quando l'occasione di hauerne conoscenza, poco o nulla allo stato delle cose mie rileui. Di casa, a' x x.

urboni in

Maccione

mieri-

on hamm

था , गरा-

e gratie,

401, M.

opermo

ra, si com affecto

endo pia

ti astret.

di aina

e occor-

76071 7773-

tamente

trough-

obligo,

uto a-

poiche

, fiate

CON MI

idolo 1

usle io

ON 40-

me del

e im-

anas

to

#### A M. GEMIGNANO PATINO.

di Gennaio, 1555.

S E M. Carlo Sigone non fosse e nella dottri na, e nel giudicio quel che uoi sapete ch'egli è; io nondimeno l'amerei grandemente, essendo certo, come io nel uero sono, di esser grandemente amato da lui: e s'egli nó mi amasse, come fa; nondimeno l'honorerei, perche dottissimo, e giudiciosissimo il conosco. hora, essendo in lui tale e l'affettione, che mi porta, e quella uirtu, di che Dio gli ha fatto dono, che maggior non può esser ne l'una, ne l'altra: io uoglio essere, si come sono, tutto suo, percioch'egli è tutto mio; e debbo effere, percioch' egli n'è meriteuole in ogni parte. douete adunque imaginare, che di rado usiamo di discordare tra noi o di uolontà, o di giudicio: anzi, per quanto insin' hora io mi sia auueduto, non discordiamo giamai. egli a di pas-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

passati, hauendogli io con occasione di ragionamento significato il bisogno che hauerei di un giouane modesto, e uirtuoso, che sottentrasse a parte del peso, ch'io sostengo, delle graue fatiche de gli studi; mi parlò di uoi, e parlommi in guisa; che conobbi essere in lui e desiderio grande che uoi uegniate a Venetia, & opinione certissima, che uoi siate per interaméte sodisfarmi intorno a quelle qualità, che 'l mio bisogno richiede. e per assicurarmi maggiormente, oltre all'hauermi mostrate alcune lettere, che uoi gli hauete scritte, le quali rendono odore della uostra gentil creanza, e danno segno dell'ingegno; mi mandò a casa due di sono, il uostro proe mio tradotto di Thucidide: il quale mi ha dato a uedere, che uoi siete penetrato piu a dentro, che io non bauerei creduto, considerata l'età uo stra, nella cognitione dell'una, e l'altra lingua. e perche l'auttore è difficile ne' sentimenti; & il trasportare con leggiadra maniera dalla greca lingua nella latina, non è opera da ogniuno; ho compreso l'acutezza dell'ingegno uostro nell'intendere, el'arte nel saperui accommodare con destro modo alle figure latine. il perche, se prima, credendo al Sigone, io mi contentaua di hauer piu tosto uoi, che altri, per compagno di queste mie honeste satiche: hora, credendo a me stesso, non solo mi contento, ma ni prego

TERZO.

agiona-

ei di un

tentralle

Trave fa-

arlommi

desidem

opinione fodisfar-

o by go

lente, N-

e, cheux

ore delle

ell'my.

tro pro:

ba city

dentro,

l'eta uo

tingua.

enth; or

La greca

mellin-

are con

se pri-

gno di

orego che

97

che ui piaccia di uenire. di che mi è nata una uoglia cosi grande, che nel desiderio di tostamente uederui, col Sigone istesso contendo. Di me ui prometto sincerità di animo, e, mentre ui piacerà di esser meco, amoreuole compagnia, con quelli agi, non che uoi meritate, & io uorrei che haueste, ma che si possono hauere in una casa, la quale sia piu tosto bene ordinata, che abondante. e se auuerrà dopo qualche tépo, che lo stato delle cose uostre, o qualche accidente altroue ui chiami: siate certo, che non diuiderà la uostra partenza gli animi nostri: e ui sarò sempre congiunto in amore: e tutti quelli uffici, ouunque uoisarete, a beneficio & honor uostro opererò, che maggiori da chi maggiormente ama si possono aspettare. affrettate la uenuta, si ueramente, che non sia conisconcio ne della per sona, ne de gli affari uostri: da' quali douendo uoi essere (che cosi mi gioua di sperare) per qualche tempo lontano; confortoui a dar loro, prima che partiate, quella forma, che piu conue neuole giudicherete. emmi paruto di ricordarloui, douendo dal riposo dell' animo uostro dependere in buona parte la quiete del mio. State sano. Di Venetia, a' XXVI. di Decembre, 1555.

N. AM.

# A M. FRANCESCO BOLOGNETTO.

BENCHE io sappia, che la uera uirtù non ha del suo ben'operare l'utilità per sine, e che el la è dise stessa il premio a chi la possiede: nondimeno, perche noi non a noi soli, ma a' nostri sigliuoli, a gli amici, alla patria, & a' posteri an cora uiuiamo; egli è bene, che le siano dati di quelli honori, de' quali essendo ornata, riluce molto piu, e con giouare molto a chin' è degno piu perfetta si rende la la onde hauendo io hora in teso, che V. S. ha ottenuto nella sua patria luogo di Quaranta; quell'allegrezza ne ho preso, che maggiore può capere dentro allo animo mio, non solamente per cagione della nostra amicitia, del cui nome mi honoro, ma molto piu per il bene universale, che dalle sue lodeuoli opere nascerà; douendo ella hauere continoua occasione di essercitare l'ingegno, la prudenza, & il ualor suo, e di farsi conoscere in effetto, quale sempre insino ad bora è stata nell'opinione, e nel giudicio di ogniuno. Ecci un' altra cagione, per la quale cresce assai la contentezza mia, e dee sentirne infinito piacere e conforto chiunque all'utile riguarda di cotesta honorata città. & è, che, hoggidi essendo in ogni luogo cosi picciolo il numero di coloro, i quali ne gli atti della uita lo ro alla uera gloria, che solo dalla benisicenza e dalla

ETTO.

urtury

ie, e che

de: nom:

a' nothing-

tho att a

na, runs

n'e deta

10 bours

trialwa

oreso, c

mo min,

ra amon-

to piuper

oli opere

1 occano-

, quite

we, enel

we, per

e dee

que al-

. or c,

ciploil

witalo

12772

والدل

e dalla giustitia può nascere, col pensiero intendano; questo nuouo grado di V.S. oue le sue qualità l'hanno inalzata, ecciterà in molti desi derio d'imitarla, e di raffomigliarlesi in quelle parti, dalle quali ueggono che cosi gran merito può seguire. Molte altre cose mi souvengono per maggiormente rallegrarmi con esso lei, e con me stesso: ma, rimettendole tutte alla sua singular prudenza, la quale l'intimo affetto del cuor mio le farà uedere; dirò solamente quello che oltre ad ogni cosaio desidero; che la prego adarmi, anzi a conseruarmi il luogo, che già la sua molta humanità mi concesse, fra gli amici suoi; dandosi a credere, che, se amore può generar amore, nel meritare da lei questa gratia, non è ueruno, che mi auanzi. Ele mi rac-Di Venetia, a'x v. commando senza fine. di Gennaio, 1555.

### A M. GIO. BATTISTA SIGHICELLO.

BENCHE io sappia, e da molti chiari segni conosca, che il sodisfare alle dimande di co loro, i quali uolontà, o fortuna ha posti in desiderio di alcuna cosa, è proprio e natural costume del Cardinal di Carpi, uostro e mio signore; il qual uuole esser nato ad essercitar piu di tutte l'altre quella uirtà, che piu dell'huomo è propria, la qual'è la benesicenza: nondimeno io

uoglio, e debbo esser tenuto a S. S. Reuerendiss. di obligo particolare, percioche, qualunque uolta, bisognoso di aiuto o di fauore, alla sua benignità ricorro, non trouo maisecco il fon te della sua gratia, anzi tanto abondante, che sempre ne traggo pienamente ciò che uoglio, e contentissimo ne rimango. hora ne l'impedimento, che dalle sue molte, e molto graui occupationi le nasce, ne la noia, che la chiragra le porge, ha potuto ritardar punto l'usato corso della sua cortese natura: anzi, mandando subito ', riceuute c'hebbe le mie lettere, V. S. a par lare al Cardinal Sant' Angelo nel fatto di quella cappella del Friuli, ha operato in guisa, che poco dubio mi resta intorno alla speditione, e quasi presente l'effetto ne ueggo. per la qual cosa, nó parendomi conueneuole il molestar piu S. S. Reuerendiss. con lettere, massimamente in questa sua indispositione; io prego V. S. la quale so che nel bene operare ua dietro all'orme del suo signore, sia contenta di renderle gra tie in nome mio, quanto piu affettuosamente sa perà; e di ricordare a se stessa il sollecitarne li secretari del Reuerendiss. Sant' Angelo insino ad opera compiuta. E, quanto al ualore del beneficio, di che già miscrisse Mons. Beccatello che S. S. Reuerendiss. uoleua essere accertata: io dirò quel che allhora risposi, presone informatione

TERZO. tione e da' parenti del morto, e d'alcuni altri; che l'entrata non arriua a 25. ducati. la qual somma, e quando fosse ancora alquanto maggio re, non dee metter consideratione, o dubio nella grandezza dell'animo del Card. Sant' Anzelo, tanto da me riuerito signore. il quale, io mi rendo certo, che cosi basso non miri: ne stimo che S. S. Illustriss. pensasse giamai di rinchiuder dentro a cosi piccioli termini la sua infinita liberalità. ma V.S. sa il costume della Cor te, e come passano simili affari. auisomi bene, anzi sono assai certo, che il Cardinal di Carpi, quando spontanaméte, hora è l'anno, a donarmi la predetta cappella si mosse, imaginò che la ren dita fosse molto maggiore. e secondo questa sua intentione l'obligo mio misurando, molto piu per la uolontà debbo esser tenuto, che per l'effetto. Aspetterò le bolle fra pochi dì, come V. S. mi da certa speranza: e, doue qualche difficultà ui resti nell' ottenerle, la sua diligenza la supererà, massimamente rinouando l'ufficio il Cardinale; alla cui auttorità tutti gli altri rispetti di minor momento cederanno. Et a S. S. Illustriss. humilmente inchinandomi, con desiderio e speranza che prosperi e lunghi siano i giorni suoi, a V.S. di cuore mi offero, e raccommando. Di Venetia, a' x v I I I. di Gennaio, 1555. A M.

Reneren.

, qualin

Hore, al

eccoil for

ante, de noglio, e

l'imped.

Talking.

hiragra le

(Cato confi

ando film-

1. S. apa

odique.

vala, de

ditione !

er la qual

lestar pin

mamente

V. S. 4

1 11 07-

erle gra

nente [1

nelise-

nsino ad

el bene-

ello che

orma-

tione

sta:10 ,

## A M. SCIPIONE DE BARDI.

VEDETE uari effetti di amore. niuno è, come uoi sapete, che piu di me ui habbia con fortato a gire a Padoua, per non perdere l'occasione dell' età nostra, la quale alle gloriose fa tiche de gli studi ui chiama: & hora niuno è perauentura, al quale piu incresca che uoi ui siate andato. uoi non potreste credere quanto mi pungal' hauer perduto quella dolcezza, che la uostra humanità mi donaua, mouendoui a spesso uisitarmi in questa mia indispositione, e trattenermi buona pezza del giorno co' uostri discretissimi e soauissimi ragionamenti. nondimeno, perche io non intendo di uoler essere della setta di que' filosofi, i quali tutte le cose col proprio loro commodo misuranano; so violenza all'animo mio, e sforzolo a desiderar contra la sua dispositione, che uoi dimoriate lungamente in Padoua. la quale essendo una città, doue mol ti concorrono come ad un nobilissimo mercato, per comperare non a prezzo di oro, e di argento, ma con le fatiche, e con le uigilie la cognitione delle belle scienze; so che uoi, il quale non fo ste mai auaro di uoi medesimo nell'acquisto delle cose honorate, non uorrete partiruene senza hauerne la parte uostra. la quale speranza mi diminuisce grandemente il dolore della uostra

TERZO.

RDI

ore. nino

habbiaca

rderel'or.

gloriales

OT A PARTY C

t chemin

e questo you

domaisi

ne, ens.

noffri &.

nondr-

Tere dels

le colors

olenzad-

contra la

gamente

doue mid

vercato,

li argen-

tognitiole non fo

afto del-

e fenza

nza mi nostra

1015-

100

lontananza, & addolcisce l'amaritudine, che io ne sento. e fra tanto, la gentilezza uostra mi da a credere, che non mi mancherà il resrigerio delle uostre lettere: le quali desidero che siano e spesse, e lunghe: acciò che tanto maggior piacere io gusti con l'opinione, che dolcissima mi sarà, di esserui presente, e ragionar con uoi, si come usauamo, quando erauate qui meco. State sano. Di Venetia, a' x x 1 1. di Gennaio, 1555.

## A M. GIASON DE NORES.

STIMANO alcuni, che, lo scriuere di rado a gli amici, sia di poco amore apertissimo argomento. a me pare altramente: & uso di scriuere poche uolte, solamente quando io auiso di poter loro, scriuendo, ouero a me medesimo far qualche seruigio. per la qual cagione questa così agiata maniera di ragionare insieme per uia di carta da principio fu trouata. nondimeno egli è pur bene moderare alcune opinioni col giudicio, e recarle a quella misura, che la discretione, giustissima regola di tutte le cose, ci dimostra. hora, signor Giason mio carissimo, non credo io che rileui molto, quanto alle cose uostre, che io ui scriua, o no : e, quanto alle mie, le quali esserui a cuore non meno che le uostre ho conosciuto, parimente ne giudico. se dunque miro

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

miro al bisogno o uostro, o mio: l'ufficio delle lettere è souerchio. ma se al desiderio, che io ho disaper di noi, e credo habbiate noi di saper di me, uoglio hauere riguardo: molta ragione mi stringe a mandarui le mie lettere, & a pregar noi, che le uostre non mi neghiate. Grande spatio di mare è quello, che ci divide l'uno dall'altro: grandissimo è l'amore, ch'è franoi: lungo il tempo, che io non ho della persona, ne dello stato nostro sentito nouella . non può fare, che non mi passino per la fantasia di molte cose, le quali possono essere, e forse non sono, e, se fossero, infinito dispiacere ne sentirei; che uoi siate infermo; che siate, come può auuenire, e co me spesso, etiandio a' buoni, auuiene, d'alcuna li te trauagliato; che finalmente qualche noiosa oc cupatione, qualche mala sciagura, che Dio nol uoglia, non solamente la uolontà, ma il pensiero di scriuere ui tolga. per liberarmi adunque di cosi fatto sospetto, il quale alcuna nolta tanto adentro penetra nell'animo mio, che mi fa prouare un' amarissima passione; ho uoluto rompere il lungo silentio, e dirui, che nessuna cosa hora piu desidero, che l'intendere di uoi; e che, non dirò se uoi mi amate, (che questo dubio uoi, con operare in me molti cortesi, & amoreuoli effetti, hauete del tutto tolto uia) ma quanto mi amate, ui prego uogliate darmi auiso

icio delle

cheinbo

di Saper

1 razione

o a pre-

. Grande

1000 2.1.

e frami:

FORE, RE

190 /278,

molte co-

1000,e,

chem

Mire, eg

alcomali

noiossoc

Dio nol

pense-

dimque

tatan-

mi fi

voluto

elima

1 401;

mesto

,0

via)

wife

auiso con la prima occasione di tutto lo stato nostro, e preterito, e presentel; ciò che hauete fatto, come sete stato, che piaceri, che studi, che maniera di uiuere sia la uostra da due anni in qua. che tanto è appunto, o poco o meno, che non ho uostre lettere riceuuto. Erami stato detto, che con queste naui, le quali arrivano tuttauia, doueuate uenire in qua: ma, non essendo uoi insino ad hora uenuto, e da coloro, che sono giunti, non intendendosi che siate per uenire; ogni speranza del mio desiderio è caduta: e della uostra lontananza, la quale imagino che qualche tempo durerà, altro conforto, che le uostre lettere, non aspetto. Hora, poi che io ui ho detto in che modo potete e douete so disfare al desiderio mio; dirouni, per sodisfare al uostro, intorno a' fatti miei quel tanto, ch'è seguito dopo l'ultima uolta che io ui scrissi. E, per incominciare dalla sanità, cioè da quella parte, della quale uoi, come piu importante di tutte l'altre, primieramente desiderate di sape re; pesami assai, che poco liete nouelle ne udirete; conuenendomi dirui, che un grane e continouo catarro, presa la uia de gli occhi, tanto necessari, come uoisapete, a quell'essercitio, on de la uitami è cara, mi ha da parecchi mesi in qua molestato in guisa, e molestami tuttania, che rarissime uolte di camera, di casa mai non esco.

esco. mille medicine contro a questo peruerso et ostinato male ho prouato, e sopra tutto una seuerissima e constantissima dieta: con la quale ho potuto, credo io piu che con altri rimedi, rimo uerlo in parte; ma, di potere in tutto cacciarlo, non mi è insino ad hora uenuto fatto: e sono con stretto a perseuerare in questa uita ritirata, per non ricadere onde rileuato mi sono. fuggo la luce, e guardomi da tutti i contrari, fuori che da uno; che è lo studio delle belle & honorate scienze . le quali, perche non mi lasciano sentire, quanto senza di loro farei, la noia di questa infermità; parmi di esser tenuto a render loro gratie con amarle, e gradirle, & hauer cara, fi come ho, la loro compagnia. La mia famiglia, dapoi che uoi partiste, di quantità è cresciuta, essendoci di piu un figliuolino maschio; in qualità ella è la medesima, che uoi lasciaste. da principio l'auezzai e con la diligenza, e con l'es sempio, quanto possibile mi fu, di me stesso, a uiuere col timor di Dio, in buona pace, senza strepiti, e romori, questo costume, e questa salutifera legge, ch'io posi già molti anni a questo mio picciolo regno, datomi in gouerno da sua diuina Maestà, tuttauia si osserua, o osseruerassi, spero, ogni di piu, aiutandomi a ciò la gratia di quel santo spirito, che da principio me ne consigliò. ne crediate, M. Giason, che alcuna cola

ruerfoet

una se-

qualebo

Edi, rimo

Cacciarlo.

e sono con

tirata, per

· fuggo la

fuors the

bonnas

ano fenoi-

a di queta ender lovo

ET COTA

fanight,

crescinte,

Scho; ik

ciafte. di

, e conle

Stello, 1

e, Senza

mestasa-

ia questo

la finadi-

ernera-

lagra-

अम शर्वा

1/01/1

00/1

cosa fra le prospere piu di questa mi rallegri, o che alcuna fra le contrarie maggiormente mi conforti; parendomi, che il sodisfare a cosi fatto ufficio, al quale la celeste uoce mi ha chiamamato, si come non è senza molta sollecitudine, e fatica, così possa essermi ottimo mezzo per ottenere il sommo bene dell' eterna salute. La Stampa lauora tuttauia, con assai buona riputatione, con utilità non molto grande, ma tale però, che pareggia il mio bisogno. sonosi fatte di molte opere dopo la uostra partita, e fra queste il Liuio in foglio, con le annotationi del Sigone: le quali da ogniuno, fuori solamente coloro, a' quali chiudono gli occhi dell'intelletto l'ignoranza, e la malignità, si che parte non ueggono, parte fingono di non uedere in altrui l'eccellenza della uirtù, opera molto lodeuole, e molto fruttuosa sono riputate. usciranno in luce alquante delle mie opere, l'una dopo l'altra successiuamente . la prima , che già si è cominciata, è un comméto sopra l'oratione di Cicerone in difesa di Sestio, per dare un saggio, secondo però il giudicio mio, del modo, ch'io uorrei che si tenesse a commentar tutte l'altre. la seconda, un'altro commento sopra le epistole del medesimo a Bruto, & a Quinto suo fratello. terza, e quarta, due libri delle antichità di Roma, le leggi, et il senato. quinta, alcune mie epistole latine. ultima

ultima, per hora, le questioni antiche. e di questi forse non ben maturi frutti dell'ingegno mio, colti che saranno, ui si farà parte incontanente, per darui memoria, che uoi ancora ci mandiate de'uostri, non parlo di que' terrestri corrottibili, che nascono per l'isola; che di questi per mille uie ne uengono; ma di que' spirituali, che produce il uostro fertilissimo intelletto; i quali per uariar di stagione non si guastano, ma sono sempre i medesimi, e nel medesimo grado di bontà in ogni tempo si conseruano. Volentieri piu a lungo ui scriuerei, per ingannar me stesso, come fo scriuendoui, col pensare di ragionar con uoi presentialmente: con la qual imaginatio ne l'animo mio si pasce di maraniglioso diletto: ma, percioche io sono da molti affari, e molte uisite impedito, qui mi fermo: e chiuderò la let tera con un priego, il quale uoglio crediate esfer uscito dalle piu intime parti del cuor mio; che uoi mifacciate acquisto, doue io per mezzo della seruitù & osseruanzamia non basti, della gratia del signor Antonio d' Auila: la quale quanto io desideri, & apprezzi, io mi sono ingegnato di mostrarlo a' S. S. nel modo, ch'el la uederà. State sano. Di Venetia, a' xx. di Gennaio, 1555.

A M.

## A M. ANTONIO, SVO FRATELLO.

gue-

0 mio,

Tente,

indiate

moto-

Hi per

W, che

100

la finix

id di

atteri

Aeffo,

FURLIT

Matro

lette:

Shoot

1/2/63

effer

t; che

wale

0111-

h'el

XX.

M.

L'AMICO, del quale ui scrissi a' di pas sati, traper li prieghi di huomini di auttorità, e per le secrete offerte di danari, contra la sua promessa mi è mancato. inuero questa scienza, di conoscer le occulte nature de gli huomini lungo studio richiede; ne si può saperla senza molta esperienza. a me pare d'intenderla ogni dì meno: e costui me n'ha chiarito: il quale con la falsa apparenza dell'habito suo esteriore mi haueuaindotto a credere, ch'egli non douesse mai dare albergo nell'animo suo a due cosi brut te siere, come sono l'ambitione, e l'auaritia. mail mondo è troppo attristito, & iui piu, oue men douerebbe. onde non mi marauiglio, se piouono dal cielo tante graui sciagure sopra dinoi. le quali come che siano molte; non è però questa, che prouiamo, la millesima parte di quelle, che doueremmo sentire, se alla prauità delle nostre colpe conforme pena seguisse. Basta che intorno alla casa, per l'inaspettato accidente, ad ogni modo bisognera sar nuoui pensieri: e l'hauerlaio reputo che sia non solamente utile, manecessario per li rispetti, i quali, essendo uoi prudente, so che considerate. Del partito di Bologna, uoi ui rimettete al consiglio mio, se si debba accettarlo, o no, secondo la prima

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.2.45

prima conditione, senz'hauere a gli ultimi capi toli riguardo: & io mi rimetto alla uolonta uostra: dalla quale in questo caso uoglio che la mia dependa. che, quanto ame, dello stato presente haurei cagione di contentarmi. ma miro alla saluezza uostra: e ueggoui a periglio, doue io non ui sostenza, di cadere. habbiate forte animo in cotesta iniqua, e troppo di uoi indegna auuersità; poi che io, il quale uoi mostrate di amar. sopra tutte le cose di questo mondo, propongo di uoler essere a parte della uostra fortuna, qualunque ella sia per esser giamai, parendomi, che il uostro ualore, da cotanta bontà accompagna to, meriti l'aiuto di chi non ui conosce, non che il mio, che, per esferui strettamente congiunto, ogni ufficio, & ogni amore ui debbo. Salutate il mio signor Paleotto, quanto piu affettuosamente potete, a nome mio: al quale, pur mi farà il cielo tanta gratia, ch'io mostrerò un giorno, in quanto pregio io tenga questi suoi tan ti e tanto cortesi effetti di benignissimo animo, operati in me senza alcun mio merito, saluo che di amore, e di osseruanza uerso la sua persona. che ueramente in questa parte, niuno è, che mi unca, o sia per uincermi giamai. State sano. Di Venetia, a' xxv. di Gennaio, 1555.

ALL'AR-

78 9

frat

to,1

cong

mun

hap.

27101

fane

Solen

pedi

cont

60,6

71101

men

a 110

te,li

tap

pice

a's

### ALL'ARCIVESCOVO DI CIPRO.

1 Capi

1110-

amia

refen-

roslis

loke 10

e m-

74 14

12727

10000

911-

H, che

ngu

15 che

muto,

utate

110/5-

ar mi

101 (1

u tan

170,

che

7/0-

ıè,

tate

55.

Poi ch'è piaciuto a N. S. Dio di chiama re a se la ben disposta anima dell' Arcinescono, fratello di V. S. Reuerendissima; era mio debito, et insieme col debito un desiderio grande era congiunto, di uisitarla personalmente, e communicar con esso lei l'amaro cordoglio, che mi ha partorito la morte di quel benignissimo Signore, a cui pareua che piu lungo spatio di uita per li meriti della sua rarissima bontà si conuenisse . ma , priuandomi di questo ufficio l'usata mia infermità de gli occhi, nella quale Dio mi fa nedere con la mente molto piu che prima non soleua, per beneficio della salute mia: supplico V. S. Reuerendiss. che, riguardando all'impedimento, onde il uenire a lei mi è tolto, sia contenta di accettare in questa cartalamia uoce, e di riconoscerui dentro il ritratto dell'animo mio, col quale in questo suo doloroso auuenimento tutto mesto a lei m'inchino, pregandola a uoler adoperare, hora che il bisogno è presente, la sua uirtu, e trarre da' fonti della sua infini ta prudenza quelle ragioni, le quali io colmio picciolo e secco ingegno, desideroso di porgere a' suoi mali rimedio, uolentieri, se io potessi, le darei. ma ne in me sono le forze al desiderio rispondenti; e V.S. Reuerendiss. abonda di consi-23 A

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

consiglio; e conosce, che, il morire, a tutte le cose create per impermutabil legge fu dato dalla natura; e che il suo tanto da lei amato e riuerito fratello ha chiuso i giorni della sua uita con quelle conditioni, che maggiormente si potea desiderare, di età uecchio, di grado honorato, di mente uerso Dio tanto ben disposto, che si può tenere per fermo, ch'egli habbia accresciuto il numero delle anime beate, e che uiua in cielo glorioso, e selice, conmolta compassione delle miserie nostre, che quà giu rimasi della sua partenza lagrimiamo. Queste ragioni facendomi io a credere che a V. S. Reuerendissima siano manifeste, insieme con molte altre, le quali la cecità del mio intelletto scorgere non mi lascia; non entrerò a far quell'ufficio, il qual parte conosco esser souerchio, e parte non saprei fare, bisognando, della maniera che io uorrei. pregherol la adunque solamete a credere, che tutta la mia affettione, & osseruanza, la quale in amendue le SS. VV. Reuerendissime era diuisa, hora in lei sola tutta si unisce, & a lei sola tutto mi dono, promettendole il seruigio e l'opera mia in ogni occasione infin' a quel termine, che la debo lezza delle mie forze mi permette . Raccommandomi humilmente. Di casa, a' xxv. di Gennaio, 1555.

A M.

Mtte le

todal-

e 71118-

uta con

iteade-

rato, di

e fi può

Cioro H

I DELO

ne selle

кары-

domin

no ma-

a ceci-

ia;nm

como co

, bifo-

gberol

LI MIL

remane

OTAIN

ri do-

11.2 111

e debo

com-

M.

## A M. AGOSTINO VALIERO.

SE IL mag. M. Nicolò Barbarigo con la sua rara uirtù, ben conosciuta bormai da chiunque può farne giudicio, non mi obligafse, come fa, e desse cagione di amarlo & osseruarlo sommamente; mi obligherebbe nondimeno con l'humanità : con la quale accrescendo i meriti del suo ualore, mi fa dinenire oltra modo nago diseruirlo, e, done io ciò non possa, di mostrargli, quanto, s'io potessi, caro mi sareb be di farlo. non passa quasi giorno, che non uéga a uedermi, liberandomi dalla noia dell'hore otiose, e confortandomi assai in questa mia indispositione co' suoi ragionamenti, pieni di tanta dolcezza, quanta da sommo amore, e sommo ingegno può nascere . hieri piu che altra uolta ueramente mi giouò di udirlo . percioche prese materia di parlar di V. Mag. alla quale io porto riuerenza tale, e talmente l'amo per quelle qualità, che singulare la fanno, che solo il nome di lei gran rifrigerio e grande allegrezza mi porge. e dopo molte parole, oue intorno alle sue lode egli si distese; le quali io intendo di lasciare adietro, per non parer ch'io uoglia a lei medesima descriuerla, e farla conoscere, soggiunse di hauer letto il suo panegirico di Venetia; e conchiuse, di non hauere insin'hora uedutoil

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

to il piu bel parto d'ingegno, non che di altri, ma di lei medesima: e commossemi a tant'aspet 'tatione, e di tanto desiderio mi accese, che questa mattina, prima che apparisse il giorno, non potendo piu oltre contenermi; io sono stato constretto discriuer la presente lettera, e pregar con essa efficacemente, come io fo, V. M. a degnarmi di quella gratia, la quale intendo ch'ella ha fatta amolti amici suoi, di lasciarmi pascer gli occhi, e satiar l'animo, quanto desidero, con legger questo suo bellissimo e dottissimo libro: del quale, molte ragioni concorrono, oltra'l giu dicio del Barbarigo, per farmi hauere una mirabile opinione. Primieramente Venetia è soggetto cosi ampio, che farebbe copioso il piusterile ingegno del mondo. dapoi, l'ingegno di V. M. è cosi pieno d'inuentione, che, doue fosse la sterilità, genererebbe l'abondanza. ui si aggiu gne l'affettione dello scrittore: la quale, quanto il soggetto all'ingegno, e l'ingegno al soggetto può giouare, tanto essa può aiutare e l'uno, e l'altro . percioche gli animi nostri, consapeuoli della loro nobiltà, sdegnano, come cosa uile, la seruità, & il commandamento: e, doue o mercede gli habbia indotti, o uiolenza constreti, iui perfetta uirtu non dimostrano: ma, dou'è loro lecito di far solamente quelle cose, le quali per affetto proprio si eleggono essi di uoler operare, fanno

altri.

tt'albet

be que

70,70

210 CM-

prega

Late-

的创

N posser

ETH, COM

o libro:

ra'lgu

W1 10-

nefor-

piulto-

forfela

15814

quan-

ogget-

WHO, e

penoli

110,11

mer-

11, 110

cloro

i per

7.276,

11710

fanno sempre marauigliosi effetti. & in questa parte, honorato signor mio, ueramente io non stimo esser alcuno che ui auanzi; essendo uoi non solamente nato in V enetia, della quale scriuete, ma nato gentilbuomo di lei; il che ui accresce insieme con l'honore l'obligo di amarla, e con gli scritti uostri, e con ogni altra a uoi possibile ma niera sopratutte quelle cose, che piu care ui sono, sempre e seruirla, & estaltarla. Adunque intorno al uostro libro in questa guisa io uo argo mentando; che, scriuendo di Venetia, doue han no ricetto tutte le uirth, e doue ciò, che può dilettare a gli occhi, e gionare all'animo, si nede ; escriuendo, non distraniera città, ma della patria, la quale tutto quello amore, che a gli amici, a' parenti, a chi ci generò, & a chi noi habbiamo generati, portiamo, essa sola l'abbraccia, & in se stessa ristrigne; e scriuendo finalmente uoi, che hauete rinchiusi dentro al pet to i tesori della filosofia, e de gli ornamenti del di re tanta parte possedete, quanta, per quello ch'io ne giudichi, alcun gionane de gli anni nostri; egli è non solamente uerisimile, ma quasi necessario, che noi habbiate in questo panegirico superato uoi medesimo, e che fra l'altre opere dell'ingegno uostro, le quali insino ad bora so no molte, e tutte di molto artificio risplendenti, questa, con la quale la patria uostra, e uoi stesso bauete

hauete uoluto honorare, debba esfer tenuta come quella Minerua di Fidia, o come la Venere di Apelle, ne so qual maggior merito uoi possiate hauere con la patria uostra, che l'hauerla data a conoscere a tutte le genti, & a tutti i secoli, quale ueramente ella è, senza aggiugnerle punto di apparenza per arte di prospettiua. Lodansi tutte le cose insino a quel termine, che si conoscono: piu oltre non si può . e conosconsi piu di tutte quelle, che piu sono al giudicio de' sensi maniseste, percioche il sapere adoperar le uirtù dell'intelletto intorno all' acquisto della perfetta cognitione, egli è troppo nobile privile gio, & hallo a pochi la natura conceduto. di Venetia conosconsi, e lodansi communemente queste parti, il sito, che, oltra la rara qualità fua, maipiunon ueduta, ne letta, ne anco creduta dalle genti, che ueduta non l'hanno, non la lascia temere de gli empiti de' nimici; gli edi fici, che singulare bellezza le porgono; il flusso & il reflusso dell'acque, ond'ella ogni giorno, a guisa di corpo humano, e per la copia di tante necessarie cose, che ci entrano, si nutrisce, e per gli escrementi, che n'escono, si purga. ma quelle parti, che non sono ad ogniuno cosi note, ne senza ben'acuto e ben'attento sguardo de gli occhi della mente si scorgono, quelle dico, che piu del sito l'assicurano, piu de gli edifici l'ador nano,

ERZO. nano, piu dell'acque abondante e fana la rendo no, la uostra penna, signor mio, con uero ritratto le dipignerà & a tutti gli huomini, non meno a lontani che presenti, ne meno a' posteri che a uiui, le farà conoscere. quanto sie gloriosa la uostra republica, quando nella maniera del gouerno, e nell'uso della giustitia paragonata co quelle, che anticamente furono, e con quelle etiandio, che Platone & Aristotile non uidero giamai, ma con imaginata forma, trahendo lo essempio dall i loro idea, descrissero, apparirà in quella istessa bellezza, & in quello istesso splendore, che apparisce a noi, quando la luce ne apporta, la uaga stella di Lucifero nell' infinito numero di tutte l'altre. Io mi rallegro con esso lei di cotanto beneficio, che da' nostri componimenti riceuerà; ne meno con uoi, che cotanto per mezzo di lei ui honorerete. rallegromi ancora con tutte le altre città libere ; le quali mirando nell'imagine di questa, cercheranno con ogni studio di rassomigliarlesi, & apprenderanno il modo di conseruare, & accrescer quella libertà, onde gode chi solamente alle leggi, e nó a gli huomini, è soggetto. ma perche meglio nella speranza di cotale auuenimento io mi confermi; se speranza è quella, alla quale come a certezza di presente effetto si crede: douero impetrare dalla gentilezza dell'animo 110-

vitaco-Venere

HOS paf-

Muerla

Mittile-

Mgost-

ethat.

me, or

mokani

icio de

DETER LE

to della

brime

Mto . di

en, ente

qualita

monare-

10, 11011

gliedi

al fulfo

07710,1

tante

ifce, e

11. 111.

i note,

g de gli

o, che

2007

11,1110,

nostro, che incontanente il libro mi sia mandato; a sine che incontanente io gusti un'infinito di letto, leggendo le lodi della patria mia, e riconoscendo l'ingegno e la dottrina di un mio caris simo signore, che Dio lungamente ui conscrui, e facciaui gratia, come sa, di poter rendere a S. Maestà continoue gratie di tante uirtù, che ui ha donate, e di amarlo sopra tutta la gloria, che dal mondo per li meriti uostri potete aspettare: la quale a petto alla celeste non è altro, che una picciola goccia a paragone di tutto l'Oceano. Mi ui raccommando. Di casa, a' x x v 1 1. di Gennaio, 1555.

# A M. GIOVANNI DONATO.

P v o bene questa mia cosi lunga, e cosi ostinata indispositione de gli occhi, la quale non mi lascia sostenere i raggi della luce, privarmi, si come sa, dell'aspetto di V. Mag. il che mi è di molta amaritudine cagione; ma non mi priverà giamai di quel piacere ch'io sento nel pensar di lei, e dell'amore, che mi porta, e di quelle sue tanto rare virtù, le quali adopera del continouo a benesicio di questa eccellentissima republica, consigliando, senza passione o rispetto particolare, l'utile della libertà, opprimendo i maluagi, e sollevando i buoni nel qual pensiero souvenendomi, quanti benesici ho da lei in diuersi

Wilds-

mito di

erica

10 carif

S THIS

ETESS.

, chem

Which

erat:

the mu

mo. Hi

I Gen-

IO.

e cols

ale non

MITTIN,

miedi

THETA

n far di

He sue

ntnio-

publi-

o pai-

ndo i

m/se-

in di-

Herse.

uersi tempi riceuuti; nessuna uia di poterla ricompensare ritrouo; essendo lo stato di amendue molto diseguale: saluo se la sua gentilissima & amoreuolissima natura non la dispone ad accettar dame il desiderio in uece dell'effetto.il che doue ella faccia; si come uolentieri mi dò a credere; percioche conosco l'altezza, e la generosità dell'animo suo: non fie alcuno, che nel la gratitudine mi uinca. di che potrà seruirle per un picciolo segno quel che hora le dirò. Scriuemi di Germania un'amico mio, il quale so che non miscriuerebbe il falso, come si apparecchia di dare alla stampa in Bafilea un libro de gli epi tafi moderni latini d' Italia, scielti a giudicio di chin'hamolta intelligenza.il qual auiso letto ch'io hebbi, incontanente l'animo mi corse in un pensiero, che ui saranno quelli di Venetia, e fra questi di necessità quelli di V. Mag. e fu questo mio pensiero subitamente da graue dolore accompagnato; parendomi cosa troppo sconueneuole, che i componimentisuoi, i quali per opinione mia sono peruenuti a grado di eccellenza, debbano esser confusi in un mescuglio di tanti altritanto dissimili, e tanto indegni della loro compagnia. ne posso patire, che con questa brut ta contagione in un certo modo sia guasta e contaminata la purità del suo bellissimo ingegno. Souuiemmi ancora, che, stampandosi, come si fara,

farà, senza porui il nome de gli auttori; il douu to premio della gloria no ne riceuerà. della qua le quantunque ella non si curi; parendole, che l'operar cosa degna di lode, la uera e somma lode sia, e che nell'atto medesimo ogni premio si contenga: nondimeno douerebbe considerare, che, essendo il cittadino parte della città, comunica la sua lode con la patria, & honora lei honorando se medesimo. Lascio di dire, che questo dispregio della gloria io non so come si possa difender con razione; so bene, che con essempio malageuolmente si difenderà; uedendosi, che quei filosofi, i quali facenano professione di curarsi poco dell'opinione de gli huomini, in que' libri appunto, che composero contra la gloria, scrissero nondimeno il nome loro per esser conosciuti. & hora, che quell'antica rigida filosofia, nimica a gli agi, & allo splendore della uita humana, è spenta quasi affatto, & in suo luogo un'altra assai piu ciuile, et humana, e de' leggia dri costumi meglio ornata, è succeduta; uiuendo V. M. in cosi illustre republica, quanto è quella, oue l'è tocco di nascere, & esser prinilegiata della dignità di gentilhuomo, uorrà esser cosi poco cara a se stessa, che non si curi di essere honorata dal mondo, ne di fare, come io uezgo ch'ella può, per mezzo de' suoi scritti sempiterna et immortale la fama del nome suo? io la

TERZO.

down

a qua

, che

nalo-

mio fi

rare,

mu-

ibo-

948-

polla

mpro

, one

# (11-

que'

uma,

chmo-

ofofia,

1011-

111030

leggia

111871-

into è

- ווווווס

raef-

uri di

me 10

antti

Suo?

iola

109

io la prego a pensare sopra questo fatto: al quale ho pensato io per suo amore, e penso tuttauia: e quanto piu col pensiero inanzi procedo, tanto piumi accosto a questa opinione, ch'ella debba ad ogni partito ridurre in uno tuttigli epitafi, c'ha composti, e col suo nome publicarli, sodisfacendo al desiderio di tanti nobilissimi ingegni, che gli aspettano. percioche questa maniera di scriuere, si com'è molto necessaria, per la continoua occasione, che pur troppo spesso si ha, di adoperarla nella morte. di persone honorate; così mi pare che piu di ogni altra sia bisognosa di aiuto, mancandoci l'imitatione de gli antichi, de' quali, intorno a cosi fatte materie, neggonsi rarissime cose, che si auicinino al perfetto; e de moderni non ci essendo insino adhora alcuno, che co' suoi scritti ce n' habbia dato ammaestramento. A V. Mag. è tocco, per merito delle sue fatiche, e molto piu per una particolar dispositione del suo eccellentissimo ingegno, di essere a tutti superiore in questa sorte di componimenti, si co me nell' altre, doue la latina eloquenza habbia luogo, è inferiore a nessuno. gioui adunque al mondo con far conoscer l'essempio della sua perfetta idea intorno all'honorare la morte, e perpetuare la memoria di coloro, i quali, per alcu narara qualità, o notabile prodezza, di piu lunga

lunga uita, che il naturale corso non permette, erano degni. io non posso temperarmi, e, quan do potessi, non uoglio, nel desiderio di questa sua gloria: e la prego con quell'affetto, che mag gior può essere in chi maggiormente l'ama, e rinerisce, che si lasci disporre da tante ragioni, che la confortano, a diunigare i predetti suoi scritti, pieni di tanti alti concetti, e tanto ornate figure della Romana fauella.di che essendo sta to sempre uago da indi in qua, che io la sua gran uirtù conobbi; horami è cresciuto oltra misura il desiderio, per rispetto dell' occasione, che io dico; la quale mi ha dato cagione di scriuerle questa lettera: che douerà esserle assai manisesto argomento della mia uerfo lei singulare affet tione, & osseruanza. E le bacio la mano. Di casa, a' xxvIII. di Gennaio, 1555.

## A M. VINCENTIO FONTANA

In fatilegliè, come io ho sempre creduto, e da qui inanzi crederò maggiormente; che un'animo nobile uolentieri cortesia produce, e non aspetta molti inuiti, ma, mouendosi per se stesso, corre a bel desiderio di sama, in a quell'opere, con le quali di poter giouare, o fare alcun piacere occasione gli si appresenta cotali effetti aspettaua io da V. S. sicuro e certo di non errare nell'opinione, per quel saggio che

hette.

, glass

questa

ne mag

ma, e

gioni,

ti suga

0771.1-

ndo Az

la gran

milara

che io

muerle

white-

re affet

10. Di

ANA

*sempre* 

imen-

12010-

vendo-

11,0°

are, o

lenta.

certo

io che

10

io presi delle qualità sue la state passata in Bolo gna, mentre mi fu lecito di conuersare con esso lei alcuna uolta: ma certezza maggiore me ne bahora data la sua gentilezza. percioche, douendole bastar di sodisfarmi in quelle lettere che io le chiesi; con si humane, e si ornate paro le mi harisposto, che, doue ella molte lettere di molti, e tutte singulari, mi mandasse, nessuna potrebbe giamai ne piu bella parermi, ne essermi piu cara della sua . con la quale, quasi per darle odor di maggiore amorenolezza, ha uoluto accompagnare una scattola di saponetti di finissima mistura, e da maestreuole mano composti . i quali non intendo di noler logorare, come si costuma, nel seruigio delle mani; ma, perche sento che n' escono uapori medicinali, adoperare piu tosto la loro uirtu a confortamento del ceruello, e consumare, con odorarli, le parti loro spirituali solamente; e le materiali rimarranno, come sono, nella scatola per darmi lunga testimonianza della sua cortesia. Ne mi pare di replicare altro intorno alle lettere, uedendola, sua merce', troppo uaga di farmi pia cere . dirò questo tanto; quantunque la sua pru denzami dia a credere che sia souerchio; che nessuna mi mandi, done sia pregindicio di persona uiuente. percioche, oltre al dinieto della legge, la quale seuerissimamente si osserua, e 22073

L. I B R O

non permette che si stampi cosa, oue si descriua, non che si nomini, alcuno con dishonore; io non potrei ottenere dalla mia natura, che ui accosen tisse. ame nontocca il distinguere le colpe, & i meriti di ciascuno . basta che , done conosco essere la uirtu, colà uolentieri m' inchino; e, doue il uitio, indi, come da serpe uelenoso, quanto posso il piu mi ritraggo. semplice uerità mi piace: e duolmi, che a' tempi nostri sia caduto di pregio, e quasi spento affatto quell'antico lodeuole costume di conoscere, e confessar le cose in quella guisa, che l'intimo uero affetto ci dimostra. mail saper sostenere gli huomini con la pa tienza, e uincerli con la uirtù della constanza, senno grande è riputato, e ualore infinito. e sono queste quelle armi, le quali io ancora ho sempre adoperate nelle occorrenze di cosi fatti bisogni, & adoprole bora piu che mai contra di alcune sconcie e monstruose bestie, le quali gonfie d'inuidia, e di ogni maltalento, continouamen te con mille peruersi modi, e col corrotto siato cercano d'infettarmi. fuggiamo le brighe, nimi che alla quiete dell'animo: e lasciamo fare al tempo, che sarà diritto giudice delle nostre passioni, e dispenserà la lode, & il biasimo secondo il merito di ciascuno. V. S. mi conserui il suo amore; e sia contenta di salutare in nome mio il Reuerendiss. signor V escouo di Maiorica, col quale

quale so che ha famigliarissima seruitù. Di Ve netia, il primo di Febraio, 1555.

scriua,

10 non

e,01

to elle-

, done

manto

mi pia-

duto di

ro lode-

cofe in

dimo-

wha pa

tanza,

0.00

no lem-

tti bisc-

radial-

li gonfie

Milmen

to facto

e, mimi

fare al

rep:1-

lecon-

i ilsino

18 11:10

icascol

quale

## AL SIGNOR CAMILLO PALEOTTO.

SECOSI prestifosserogli effetti del cor po, come presto nascono gli affetti nell' animo; non solamente io mi trouerei in Bologna ne gli ultimi giorni di Carnenale, ma mi ui trouerei in iscambio di questa lettera, parte per riuedere V.S. e rallegrarmi con esso lei dell'honore dell'ambascieria, datole dalla sua giudiciosissima e benignissima patria; parte per farle compagnia, a che sua cortesia m'inuita, nel uiaggio di Roma. manon potendo di qui partirmi per parecchi giorni; di che oltra modo m' incresce; rendo quelle gratie, che io debbo, a V. S. dell' amoreuole inuito, che mi fa: e direi di douerle esser tenuto grandemente, se non che io mi sono prima che hora donato tutto a lei, e conosco che non è in me luogo a nuouo obligo, hauendo già occupate e fattesi soggette tutte le parti dell' animo mio la sua infinita humanità, dimostrata & ame, mentre sono stato in Bologna, & amio fratello dapoi con mille amoreuo li effetti. confortomi, poi che non mi è lecito di sodisfare al desiderio mio nell' accompagnarla a Roma, con la speranza, che mi resta; di douer-148

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

ui uenire dentro allo spatio della sua ambascieria. fra tanto mi conserui il dono della sua gratia, la quale io stimo quanto altri farebbe un pre tiosissimo thesoro. La speditione delle cose nostre, la quale ueggo che depende da que 'capito li, che io lasciai, è proceduta così in lungo, che hormai ha mezzo stanco mio fratello, il quale ne ha maggior bisogno; e per conseguente maggior desiderio di me. per gratia, V. S. prima che parta, metta studio, e uegga ad ogni partito, che la cosa si conduca a fine o nell' un modo, onell' altro . che piglierò in grado parimente ciò che a quelli eccellentiss. signori piacerà: & in ogni auuenimento, l'honorata dimostratione, fatta l'ultimo di Settembre uerso la persona mia, misarà sempre, si come dee essere, d'infinita contentezza. E pregandola a salutare in nome mio il signor suo fratello, & il signor Fran cesco Bolognetto, le bacio la mano. Di Venetia, il primo di Febraio, 1555.

## A M. SEBASTIANO CORRADO.

Non è mia colpa, se infin' hora non ui ho scritto, masciagura, che, uolendo, non ho potuto. troppo su suenturata l'hora, che io giunsi a Venetia. percioche da indi in qua non ho mai hauuta intera la sanità de gli occhi: ne mi sto ho ra a miglior termine, senon inquanto che si aui cina

bascie-

12 gra-

un pre

rose no-

capito

o, the

quale

e m.10-

prima

n parti-

modo,

Privaente

74:00

tatume,

perfona

, d'in-

utare in

or Fran

Vene-

20.

muilio

tho po-

ginns

00 m.11

istobo

( au

(1714

cina la partenza del uerno, mio mortal nimico. io conosco di certo ogni giorno piusensibilmente, che non può esser mai pari questa bilancia della carne, e dello spirito; inalzandosi la uirtù dell'animo, quando si abbassano le forze del corpo; & all'incontro, rileuandosi il corpo, quan do l'animo declina. laonde mi commanda la ra gione, che non pure io mi contenti, ma mi ralle grisommamente di questa noiosa infermità; la quale quanto piu affligge in me la parte materiale, tanto maggiormente nella spirituale mi gioua. V engo hora a risponderui, doue mi confortate a non lasciare il partito di Bologna, uedendoui dentro & utile, & honore: e soggiugnete, che, doue a non accettarlo io mi disponga , hauerà giusta cagione qualcuno di riprendermi, e di tenerminel consigliarmi da me stesso poco aueduto. Io, signor compare mio, ho sempre uoluto che uaglia molto appresso me la uostra auttorità: enon sie mai, che io non uoglia il medesimo. amoui per la bontà, & hono roui per la uirtù. qual piu di uoi humano uerso tutti, qual piu gentile, e piu amoreuole uerso di me, e di mio fratello ho conosciuto? rendeteui adunque sicuro, che la mia uolontà non discorde rà mai al desiderio uostro; si come sicuramente io mi prometto, che uoi all' incontro altro, che il mio bene, e la mia quiete, non siate giamai per

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

per desiderare. ma se uoi hauete hauuto forza, forse piu che tutti gli utili, e tutti gli honori, di piegarmi a questa conditione: debbo io pa rimente poter con uoi tanto, che i uostri prieghi, & i uostri conforti, de' quali appresso di me non famestiero, a piu necessaria parte riuol giate: si come spero che farete. E col sine mi ui raccommando. Di Venetia, il primo di Febraio, 1555.

## AL SIGNOR PIETRO ARETINO.

Non so se uoi sappiate, che tra gli effetti della uostra diuina uirtu, di numero e di grandezza infiniti, ui è da parecchi anni in qua la seruitù mia, & un'osseruanza uerso uoi si gran de, che, non che la mia penna, ma, ardirò di dire, la uostra, la qual è senza pari, non sarebbe atta a poterla interamente descriuere. ne crediate, che questo affetto mi nasca solamente, perche uoi mi hauete honorato ne' libri delle uo stre bellissime lettere, & hauete fatto, che il mio nome, debole per se stesso, attaccato alle fimbrie della gloria del uostro, per le genti uicine e lontane insino a gli ultimi termini della terrahabitabile è portato; ma molto piu, perche l'obligo uniuersale mi tira nell'affettione e riuerenza ch' io ui porto, nedendo quanto siano utili to for-

hour-

60 10 21

n prie-

reso di

te rinol

se mi u

di Fe-

li effetti

di gran-

n quala

ni sy m

iro di di-

1 Carebbe

ne cre-

mounte,

r delle w

, che il

rato alle

entruici-

dellaterperche

to fimo

Htill

113

utili al mondo i uostri componimenti nella guisa che uoisapete farli, e quanto diletteuoli e dolci i frutti, che produce del continouo, senza esser da gli studi coltinato, il nostro felicissimo e fecon dissimo ingegno. V anno gli altri per usate uie ricercando la gloria, qual con lo scriuere un poe ma, qual componendo un' historia, o trapportando di una in altra lingua, qual finalmente per una uia, e qual per un' altra. A uoi non piacque giamai di porre il piede oue apparissero l'orme di antico, o di moderno scrittore. sprezzò l'altiero uostro intelletto il commune sentiero; e solo, senza scorta, guidato dal suo lume, con ueloce corso per difficili & oscuri luoghi di nuoui soggetti passando, è peruenuto colà, doue mortal huomo non arriva, & onde penso rechi marauiglia, non che ad altri, ma alcuna uol ta a uoi medesimo, che conoscete di hauere apparate senza maestro, trouate senza arte, scritte senza imitatione alcune cose, con le quali ui sete fatto immortale, e uiuerete a' posteri, & a tutte le genti, mal grado di colei, che sola abbatte gli alti seggi de 'superbi imperatori, sola spegne il lume della nobiltà, strugge gli agi delle richezze, indebolisce le forze de' piu fieri giganti. Non si uanti ne Titiano di hauerui con diuina, ne mai conosciuta maniera di colori dal uero ritratto; ne il Sansouino, o il Danese disa permi P

perui con artificiosa mano scolpire in uiua forma: quantunque e Titiano con Apelle cotenda; & il Sansouino, & il Danese non uogliano, che Prasitele li uinca. percioche delle due uostre imagini la men bella è quella del corpo:e potralla per molti anni la pittura, potralla per molti secoli la scoltura mantenere: ma finalmente, uin ta dalla forza del tempo, come tutte l'altre cose, fie guasta, e consumata. la uostra uera imagine, la piu perfetta, e di assai maggior bellezza risplendente, è quella dell' animo: e questa durera sempre. percioche uoi medesimo la dipignete, uoi medesimo la scolpite, & ogni di meglio con opere nuoue, tutte ritratte da propria inuentione della mente uostra, e tutte marauigliose, la rappresentate, liberandoui per questa uia dalla crudel tirannide del uorace tem po, il quale con troppo fieri modi signoreggia e consuma le cose create. O notabile privilegio, o gratia singulare, concedutaui dalla natura: o fe lice, chi della uostra amicitia, e molto piu chi delle uostre lodi è da uoi degno riputato. Io non mi marauiglio, che i maggior Principi del mon do temano, & honorino le forze della uostra elo quenza, ne che i Pontesici ui bacino nella fronte, ne che gi'Imperatori ui pongano a man destra: marauigliomi piu tosto, che non diuidano le signorie con uoi, comperando la immortalita,

TERZO. 114 tà, che può dar loro la uirtù uostra, per quanto prezzo ella uale. Veramente, quantunque io ui sia, e uoglia sempre essere amico, eseruitore, nondimeno, perche la lode mi piace, eso no ambitioso piu perauentura che uoi non credete, sarei constretto a portarui inuidia, senon che uoi mi hauete fatto parte della uostra eternità, nominandomi ne uostri libri con parole di tal qualità, che la testimonianza del uostro giu dicio appo gli altri piu honorato, a me stesso piu caro mi rende. e giouami di credere, che ad accrescermi questo beneficio la uostra gentilezza un giorno ui disporrà: & io , perche non crediate che sia poco uago di cosi fatto honore, insin da hora ue ne prego, e ricorderolloui alcuna uol ta, uisitandoui con lettere, doue personalmente io non possa. che Dio ui doni l'effetto di ogni uostro desiderio, e conducaui sano a gli ultimi termini della canuta uecchiezza, a beneficio e gloria del secol nostro, non men fortunato per la uostra penna, che misero per tante altre sciagure. Dicafa, a' 111. de Febraio, 1555.

11 for-

no, de

Morte

potrul-

T SWITT

間周

即位

TIME.

ble

ga di

a \$70-

2704-

w per

retem

Shirt

(TO, 0

a:0 te

ns di

a non

raelo

fron-

n de-

10,010

rtali-

ti,

## A M. MANVTIO, SVO FRATELLO.

LA VOSTRA uenuta è passata hormai di troppo oltre al termine della promessa uostra, e del desiderio mio. e ueramente grande sareb-P 2 be

be il commodo, che mi nascerebbe dalla uostra diligenza tra mille noiosi affari; grande l'aiuto, che mi porgerebbe il consiglio uostro nelle du biose occorrenze. ma ne commodo alcuno, ne aiuto può essermi mai si caro, che piu cara assai non mi sia la uostra sanità: alla quale poco riguardo hauerei, se io ui confortassi a metterui in camino hora che piu gagliarde sono le forze del uerno, & i fanghi e l'acque per le strade recano a' uiandanti non solamente sconcio, ma etiandio qualche pericolo. laonde io ui desidero, e non ui chiamo: e lodo grandemente che non partiate di costà insino a tanto, che piu benigna Stagione non u'inuiti. troppo m'importa che uoi uiuiate, e che uiuiate sano, sapendo che quasi in uoi solo si appoggia la mia debole famiglia: alla quale buon sostegno sarò io mentre la uita mi durerà: ma, quantunque io sia uenuto in questa luce dopo uoi, nondimeno la mia troppo stemperata complessione, che io sia per dipartirne inanzi a uoi, mi fa dubitare. e doue a Dio cosi piaccia; sarammi tolerabile questo auueni mento per una cagione, e diletteuole per l'altra: tolerabile, perche se il mio picciolo grege l'usato suo pastore smarrirà; succederete uoi nella cura di reggerlo, di maniera che sparso non ne uada, e sia preda de' uoraci lupi: diletteuole, perche fuggirò quell' amaro cordoglio, che

10

TERZO.

lostra

ain

elle du

io, ne

20/2

100 n-

etten

1071

aden.

Mil.

14570,

te non

migna

4 che

e great

版(11)

A WILL

roppo

mar-

a D10

WHETH

l'al-

rege

e 404

0 71071

e40-

che

10

115

io prouerei uedendo l'ultima uostra dipartenza. Io attendo hora, quanto piu studiosamente posso, a conseruarmi, si per cagione di chi da me depende, & achi, come a parte di me stefso, io son tenuto di prouedere; si ancora, perche, uiuendo io in uoi, e uoi in me, per quel fraternale amore, che con indissolubil nodo ci congiugne; ognimio accidente reputo che sia uo-Stro; si come io posso affermare a uoi, che ogni uostro è mio, & è sempre per essere. aspetterouui quando sia meno sensibile il freddo, e le Strade piu ageuoli a' caualcanti. Di M. Anto nio, nostro fratello, e dello stato suo non posso darui certezza: auiso bene, ch' egli si fermerà in Bologna, inuitato da gli agi della città, e dalla gentile & amoreuole natura di tutti que' signori, e gentilhuomini. State sano. Di Vene tia, a' 111. di Febraio, 1555.

# AL SIGNOR ABATE PODOCATARO.

I O C O N F E S S O di non esser giunto, ne spero di douer giugner giamai, se la pietosa mano di Dio non mi porge aiuto, a quel sommo grado di persettione, che io desideri le auuersità, per essercitarmiui dentro, e macerarmi lun gamente, per acquisto dell' eterna salute: ma a coloro, i quali hanno quella fortezza di animo, che

che so io di non hauere, non dee esser discara la uenuta delle humane sciagure, anzi tanto diletteuole, e grata, che douerebbono andar loro incontro, & accoglierle, & abbracciarle con lietissima faccia. percioche le uirtù de gli huomini, doue siano ueramente uirtù, cioè perfette, quanto piu a' loro contrari si auicinano, tan. to piu rilucono, e maggiormente per uirtu si ri conoscono. Eraminota, signor Abate, la uo-Stra prudenza, hauendo hauuta occasione di conuersarui per lo spatio di due anni interi: ma maggiore assaimi si è scoperta in uoi questa uir tù nella morte del Reuerendiss. Arciuescono di Cipro, uostro honorato zio: la quale, quanto maggior danno a uoi, che ad ognialtro, ha partorito; tanto piu conueneuole pareua, che uoi piu di ognialtro ue ne rammaricaste, e nondime no!, per quanto io e dalle parole uostre, e da gli. occhi, e dal uolto, che rendono testimonianza dell' interna dispositione dell' animo, ho potuto comprendere, uoi hauete sostenuto con uirile fermezza, e con marauigliosa constanza questo fiero colpo della nimica fortuna; dando a uedere, che la mente uostra a gli accidenti non è soggetta, & essasola ase stessa signoreggia, e uno le essere serua di Dio, per esser libera tra le passioni del mondo . hauete, credo, essaminato con uoi stesso, non solamente quel ch' è notissi-

mo

11

Ilet-

loro

e con

0110-

rtet-

, tan

1171

1110-

me di

7711

1 1117

110 az

unto

DUT-

e 1101

dane

digli

0174

otuto

wirtle

nesto

nede-

102-

e 11110

71 6

11210

tilli-

mo

mo ad ogniuno, che noi tutti, come huomini, siamo alla morte con tutte le cose nostre destina ti; ma insieme, quel che pochi usano di considerare, che, come Christiani, douemo uolentieri uscir di questo oscuro carcere terrestre, per entrar nella luce del cielo, ou' è la uera libertà, & oue altro che dolcissima gloria nel conspetto della diuina essenza non si gusta. e se questa con sideratione a coloro, a' quali è tocco per gratia dinascer nel regno del uero Dio, e di uiuer sotto la sua santissima legge, grandemente è richie sta: quanto maggiormente conuiensi usarla a co loro, i quali, per fuggir l'occasione di quelle colpe, onde nasce la seruitù dell' anima, uolontariamente si sono donati a santa Chiesa, e uogliono esser con obligo particolare sotto il salutifero uessillo della militia di Christo? a questa con ditione non ho io, signor mio, punto di dubio, che non habbiate hauuto riguardo uoi nella mor te del uostro Reuerendiss. zio: e rendomi certo, che uorrete in ognialtro auuenimento esser. simile a uoi stesso, e dimostrar la medesima uirtù, douunque il bisogno ne occorra, con infinitalode nostra, e sodisfattione di chi mi ama, & osserua. che ui amo io tanto per la uostra bontà, & osseruo tanto per il ualore, quanto se uoi per uostra gentilezza non credete, non spero io giamai di poteruene accertare con gli effetti; no essendo

essendo in me tali forze, che alla uolontà, & all' animo rispondano. Sarammi carissimo d'intendere alle uolte, come passano gli studi uostri de' quali spero di uedere un giorno nascer marauiglioso frutto. così mi promette la uostra da me conosciuta diligenza: e l'ingegno, che hauete, inferiore a quello di nessuno, me ne assiquete, inferiore a quello di nessuno, me ne assiqueta, l'altra della natura, pongo io maggiore speranza, che in qualunque maestro o ui habbiate hora, o siate per hauere da qui inanzi. che Dio ui renda contento di ciò, che piu desiderate. Conservateui, & amatemi. Di Venetia, a'v. di Febraio, 1555.

# A M. FRANCESCO QVIRINI.

IL VEDERE gli amici, el'intendere che sia no sani, sono due cose, che mirabile refrigerio mi porgono. e, quando auuiene, che nell'una e l'al tra contrari effetti al desiderio succedano, graue dispiacere ne sostengo: si come mi auuiene hora di uoi: che non solamente non ui ho ueduto da pa recchi mesi in quà, ma mi uien detto da molti, che infermate di quartana, e che, per non sentir la uiolenza del freddo, e dare a uoi stesso occasione di condurui a peggior termine, rare uol te uscite di casa. deh, signor mio, se questo male, come si dice, ha per radice la maninconia,

di-

30

d'in-

oftri:

ma-

rada

eha-

affi-

un1

ibab-

i. che

1674-

etta,

NI.

helia

10 1114

el'al

TAME

bora

1 01

olti,

1871-

100-

ugl

111-

111,

di-

diradicatela con la prudenza: e recandoui in uoi Stesso, considerate quanti doni ui habbia fatto Iddio, per darui cagione di uiuere in lieta uita, e di rendere del continouo infinite gratie alla sua benignità; e non perche affligghiate il uostro bel lissimo animo nel tormento de' tristi & oscuri pensieri, mostrandoui poco grato uerso lui, che sopra di uoi ha sparso dal ricco grembo delle sue gratie tanti beni, quantise uoi anderete fra uoi Stesso riuolgendo, e col paragone dello stato altrui esaminando, trouerete che uoi hauete cagione di portare inuidia a pochi, & hannola molti di portarla a uoi, in quelle cose, che per agio della uita, e per apparenza di riputatione maggiormente si sogliono desiderare. Voi priuate hora la famiglia uostra, priuate i parenti, e gli amici, fra' quali io mi uanto di hauer bauuto luogo, di quella contentezza, che, uedendoui sano, maggiore di ognialtra riceuiamo. oltrache penso, che siate graue e noioso a uoi Stesso nel dispiacere di cotesta malatia: la quale toglie il frutto della uita, togliendo all'animo quella pronta e lieta uiuacità, che lo mantiene, e sostenta. cacciate della mente uostra, come nimici, questa maluagia turba di spiaceuoli & amari pensieri: e liberandoui dalla loro peruersa e nociua compagnia, rendetenia uoi stesso, & anoi, che uiuiamo in uoi per communicatione

ne de gli spirti, & essendo senza uoi, gran parte dinoi medesimi ci si toglie . escusatemi, per gratia, se io non ui uisito, come so esser mio debito: & habbiatemi compassione dell'amaritudine, ch'io ne sento, e della cagione, che m'impedisce; rendendoui certo, che, se poteste ueder le cose inuisibili, uedereste spesso l'animo mio, che ui sta d'intorno nella uostra camera, e ui honora, e ui serue con affetto ne' bisogni della uostra infermità. ma non potendo uoi uederlo, pregoui ad imazinare che cosi sia, per sodisfare in parte al desiderio ch'io ho di personalmente salutarui, essendone tenuto all'amore, che mi hauete sempre portato, & a molti di quelli effetti, onde l'amore si conosce. de' quali non lascierò che perisca in me la memoria, se prima non periscono in me quelle parti, oue la memoria si conserua. State sano. Di casa, a' v. di Febraio, 1555.

## AL CARDINAL SANT'ANGELO

M. GIO. BATTISTA Sighicello mi ha mandate le bolle della cappella del Friuli; che V.S. Illustriss. donò a' di passati a mio sigliuolo. di che non so che altro dirle, saluo che rimango confuso e uinto nella grandezza delle sue tante cortesie, con le quali non cessa mai di obligarmi: e sentomi non essere atto a renderle gratie

p.17-

, per

7 mio

JMI-

oteste

mimo

nera.

nsogni

HOL WE-

a, per

perfo-

171:0-

molti

e.de'

moria,

, one

i cafa,

0.

ello mi

Till,

nio fi-

up che

delle

nai di

deile

ratic

gratiene con la penna, ne con la lingua; delle quali uso di seruirmi, e uorrei hora potermi seruire in riconoscimento di questo beneficio. ma quella parte, oue riceuo e custodisco gli effetti della sua benignità, che è l'animo mio, sarà quella, che non mi lascierà parere ingrato almeno a me medesimo, mostrandomi del continouo la memoria di quanto le debbo, & adoperando ogni sua uirtù nell'honorarla e riuerirla come mio unico signore. esarà questo affetto perauentura cosi felice, che produrrà un giorno. qualche chiaro segno di se stesso, e darassi a uedere qual egli è, non a me, che come cosa mia sensibilmente il conosco, ma a'coloro, che non possono bora imaginarlo, ne comprenderlo. allbora mi parrà non solamente di hauer sodisfat to a quanto le sono tenuto, ma di meritare ancora con esso lei per opinione e giudicio di lei me desima . percioche io so, che non ricusa di essere obligata a chi da perfettione alle sue uirtù: & io la sua liberalità, mostrandomene degno, renderò persetta. io le sui sempre seruitore, esempre l'amai, & osseruai, come può rammentarsi, infin dalla sua piu tenera età. bora ch'ella è peruenuta a sommo grado di ualore; hora che uersa in me del continouo il sonte della sua benignità; hora che col giouarmi honorato mi rende; che uolontà dee effere Appleton

sere in me, che desiderio, che dispositione uerso lei? tale certamente, che pareggi il merito suo, cioè, e senza misura, e senza fine. creda adunque di me quel ch'ella non uede, & aspetti a qualche tempo quel che hora non posso, e ciò faccia per sodisfattione piu tosto mia, che sua. percioche, quanto a lei, so che non attende delle sue lodeuoli opere il pagamento, e paga ella se stessa con la propria uirtù: la quale perch' è da lei continouamente essercitata, continouamente cresce, e sempre piu crescendo, sempre piu de 'suoi meriti la rimunera. i quali effetti, perch'è piena di dottrina, e di bontà, non ho dubio che non conosca, e proui : e, perch'è magnanima, & oltra modo humana, so che uolen tieri se ne contenta, & accetta da se stessa quel che doueremmo darle noi altri suoi serui obligati, e saremo presti a darle, se l'impotenza, al de siderio contraria, non ci ritenesse.che N.S. Dio ne' suoi desideri la prosperi : e, poscia ch'el la a beneficio de' buoni tanto unole, e tanto può, ne faccia gratia di lungamente conseruarla. Le bacio la mano. Di Venetia, a' vIII. di Febraio, 1555.

A M. ALESSANDRO MILANO.

I O PENSO ueramente, che tra noi ci sia amore; quantunque amicitia non ci sia; non hauene merio

to fuo.

adun-

petti 1

1.800

be ful

dedel-

es ella

eren'e

tonous-

effetti,

non ho

em1-

e uolen

faquel obligaa, alde

N.S.

isch'el

to puo,

rla. Le

di Fe-

i noi (1

1; 11011

111871-

hauendo mai parlato insieme, o forse uedutoci l'un l'altro. ne ui paia marauiglia di questa pro positione. percioche intendo di uolerla prouare; e durerouui poca fatica. Mi uien detto, che le cose di M. Giouanni Falloppia tanto sono uostre, e tanto uoi le tenete per care, quanto quelle istesse, che di propria ragione possedete. done questo sia nero; ragion' è, che io ancora sia uostro, essendo cosa sua da piu di uenti anni in quà; e che sia amato da uoi, douendo godere di quel privilegio, del qual godono tutte le altre cose sue. Ho dunque detto, ch'io penso debba essere amore tra noi, usando parola alquanto incerta per la parte, che tocca a uoi. che dal lato mio ne sono certissimo . ne per altra cagione ho uoluto scriuerui questa lettera, che per assicurarui dell'animo mio, e chiarirmi del uostro. e se questa uia ui pare alquanto torta per condurci l'uno nell'amore dell'altro : ue n'è dal mio canto una piu diritta; per la quale caminando col pensiero, io sono arrivato doue bora sono, cioè, all'affettione che io ui porto. & eccola: poi che fa bisogno d'isporla a uoi medesimo, & offendere, come so che farò, la uostra modestia. odo da chiunque ui conosce, che uoi sete tale, quale uorrei essere io, e quale s'io fussi, mi terrei da troppo . odo , dico , cose assai della uostra dottrina, del giudicio, dell'ingegno, e sopra tutto

tutto di una amabilissima creanza, e destra maniera nel conuersare, & una benignissima natu ranel seruire e giouare a chiunque l'occasione ui dimostra che possiate . queste qualità, dou'el le siano in uoi, non dirò, come usano di dire i silosofi, in otto gradi, ma done siano in quattro; non deono esser basteuoli a farmi tutto uostro? ueramente si : e uostro tutto uoglio essere : & a uoi, non solamente come amico del Falloppia, il qual rispetto dee potere, e può meco infinitamente, ma a uoi come uoi, cioè, come gentilbuomo uirtuoso, & in ogni parte degno dell'amore & osseruanza di ogniuno, io dono il diritto dominio sopra di me e delle cose mie: e douui intera intera quella podestà, che ho io di ualermi di me stesso, uolendo che uoi siate in me quel che sono io medesimo, si come uorrei io essere in uoi quel che sete uoi stesso, se degno ne fossi . ma forse degno me ne farà la uostra humanità, donandomi quello che non mi douete, e conducendoni per diritta nia a quel sine, done ha condotto me la uirtu uostra, e doue, se ui lasciaste guidare dalle mie qualità, non arrivereste giamai. la qual opinione è tanto confermata dal desiderio, che non solamente speranza, ma quasi confidenza è diuenuta. onde non douerete marauigliarui, se io stesso, senza adoperare altro mez zo, ardirò di chiederui cosa, che grandemente deliTERZO.

Yama-

calione

don'el

treif-

Mattro:

loftro?

We:00

poblis,

pipiliti-

e gentil-

o dell'a-

il dirit-

e douui

naler-

me quel

efferen

oli.ma 11, do-

riducen-

condoi-

Ae gui-

giamat.

deside-

14 ( COT)-

127111-

70 mez

emente

deli-

120

desidero: la quale, che io norrei neder l'historia della guerra Troiana, composta, si come intendo, in lingua Toscana da Guido Giudice, scrittore antico, e di età pari, o forse superiore al Boccaccio. halla il signor Casteluetro: e gliene hauerei scritto, confidando di poter ottenere dalla sua gentilezza l'effetto di qualunque mia honesta dimanda: ma intendo ch'egli hora non si troua in Modona: & a uoi ageuole cosa sarà l'informarui doue sia, e piu ageuole l'ottenere da lui la predetta historia, essendo tanto ami ci l'uno all'altro, quanto a' meriti grandi delle conditioni dell'uno e dell'altro si richiede. atten derò risposta: la quale quanto piu presta, tanto piu cara mi giugnerà: pregandoui, quando ui occorra a scriuere al nostro M. Giouanni, siate contento di raccomandarmegli. State sano. Di Venetia, a' 1 x . di Febraio, 1555.

## A MONSIG. BECCATELLO, Arciuescouo di Ragusi.

HAVEVAMO inteso, come V.S. Reuerendiss. nauicando d'Ancona a Ragusi, uscì
di corso: ne si sapeua, doue il uento l'hauesse
sospinta. il che ci diede grauissimo affanno. udim
mo poi, com'era capitata a Zara, & aspettaua
prospero tempo per ripigliare il suo uiaggio. sinalmente della partita di Liesena, e dell'arriuo

a Ra-

a Ragusi intendemmo. e le lettere di lei medesi ma con infinita nostra contentezza ce n'hanno dato auiso. che ne sia sempre lodato chi di questo desiderato effetto è stato cagione. hora V. S. riposerà, e niuerà felice nita nella sua uocatione, e nel suo picciolo regno: & a saluezza di quelle anime, che Dio le ha commesse, la gratia di Dio medesimo adoperando, per condurle fuor de gli errori di questo cosi confuso mondano labirinto, porgerà loro il filo della santa dottri na, e sopra tutto con l'essempio di se stessale ammaestrerà e confermerà nella regola del ben uiuere. A lei so che non grauerà molto l'esser lungi dalla frequenza, e dallo splendore della Corte di Roma . percioche, quantunque Ragusi, a paragone di Roma, o di Venetia, dou'ella è dimorata alquanti anni nell'honoratissima sua legatione, possa parere un solitario lido, un nudo scoglio: nondimeno i suoi diuoti pensieri, che del continouo le fanno compagnia, e quelle uirtù, che da lei mai non dipartono, e sopra tut to quell'allegrezza, che dalle sue santissime opere, e dal frutto, che uederà nascerne, riceuerà, le faran parere, di ritrouarsi in un bellissimo theatro, in mezzo di tutti i maggior Principi del mondo, anzi in parte del Paradiso istesso, oue altro che gioia non è; & a molti, che uiuono nella frequenza, ne saprebbono starne londique-

(KSi)-

etten

la gra-

ta katin

Rofel

delba

ol'effer

e della

Regn-

son el-

th (m)

ido, KA

en lett,

e quelle

**M**1110

me ope-

ricene-

To mo

ifterso,

De Hi-

Fame

1011-

lontani, hauerà piu tosto compassione, che inuidia. io le farò spesso riuerenza con lettere: & il medesimo so che faranno tanti altri seruitori et amicisuoi: i quali perauentura consolerà una uolta l'anno, facendo un giro da Ragusi a Venetia, a Bologna, a Roma, tanto che si fornisca il periodo in Ragusi medesima. che altramente non potremmo noi senon difficilmente sostenere la sua lontananza: e potrebbe forse qualcuno, senzahauer riguardo ne a debolezza di complessione, ne a disagi e pericoli del mare, arrischiarsi a uenire infin là , per sodisfarsi nel desiderio di riuederla. Le cose mie, se il nostro ben' essere dalla quiete dell'animo depende, benissimo stanno; ma se, come molti stimano, nelle ric chezze, e nell'abondanza de gli agi, non stanno ne bene, ne male. percioche quantunque io sia dall'uno assai lontano, non sono però all'altro cosi uicino, che io debba fuor di modo rammaricarmi, & affliggermi dello stato mio. piu mi diletta, che tutte le ricchezze, e tutti gli agi, un'ordine di regolata uita, e quella disciplina, che adopero nel gouernar la mia famiglia, & insegnarle il timor di Dio, e l'utile delle mie sostanze. La stampa lauora con riputatione, aiutata in gran parte da que' commodi, che le ha dati la benignità di V. S. i quali so no stati cosi fatti, che gli studiosi delle buone let-

lettere deono saper grado non meno a lei, che a me, di tutto quel benesicio, che da questa mia industria riceuono, & aspettano. Quanto alla complessione, medesimamente io non posso uan tarmi, ch'io stia del tutto bene; ne posso dolermi di starne del tutto male; ma posso dire di essere tra gl'infermi sano, e tra' sani ammalato. quell'humore, che l'anno passato con larga copia mi si distillaua ne gli occhi; tutto che io hab bia con lunga cura atteso a seccarlo, è pur humore, e non cessa di molestarmi. del rimanente, non ho parte del corpo, nella quale maggior sanità io mi desideri. E non hauendo che dirle altro, le bacio la mano. Di Venetia, a'x. di Febraio, 1555.

## AL MEDESIMO.

TRA molte notabil gratie, ch'io riconofco da Dio benedetto, la maggior è quella, della quale V. S. Reuerendiss. mi confola come afflitto, che il mio dolce figliuolino sia cosi per tempo uscito delle miserie di questo mondo. ne posso negare, ch'io non senta gran conflitto tra la carne, e lo spirito, dolendosi l'una di hauer perduto parte di se stessa, e rallegrandosi l'altro per la gran differenza, che conosce tra questa breue, e fragil uita, e quella, che uiue hora, e uiuerà eternamente, colmo di tut-

tii

chea

2 11112

o alla

o um

10 do-

dire di

mile-

11072

10 0

INT DU-

171271-

so che

whi,

ICOMO-

, del-

come

li per

10.110

to tra

9.2HEY

1'1-

que-

11148

tut-

til

ti i beni, il mio carissimo figliuolo. nondimeno parmi di potere alla fine consolar me stesso: ma nonso già, quando mi uerrà fatto di fermaril pianto dell'afflitta madre: il dolor della quale benche non sia superiore al mio; nondimeno que' rimedi, ch' io porgo a me stesso, pare che a lei insin'hora molto non giouino. Porto ancora com passione al mio Bosio: il quale hauendo io sempre amato sommamente per la sua rara bontà, e dottrina, per quell'amore, che sempre ha mo strato di portarmi, hora non può fare che non mi grani il suo dolore poco men del mio, massimamente essendo nato per mia cagione; là doue speraua, che douessimo amendue sentire ogni giorno contentezza maggiore. ma N. S. Dio ha terminato i desideri nostri, chiamando a se quella innocente creatura, che dimorando quì tra noi poteua riceuer qualche terrena macchia, e rendersi men degna del Paradiso. al che deside ro che pensi meco insieme M. Paolo: acciò che, si come parimente amammo quel tanto amabile, e piaceuole fanciullino, cosi, nella sua felicità, parimente, se possibil'è, ci rallegriamo, o almeno ci acquetiamo. nel che V. S. e per la Christiana carità, che su sempre in lei, & insieme per amor mio sarà contenta di operare con la uiua uoce quel tanto, che ha operato in me con la sua amoreuolissima, e prudentissima lette-

lettera, consolando quel buon giouane nell'infinita sua afflittione, della quale mi è chiarissimo segno il non hauermi scritto. Il rimanente della mia famiglia, che sono due mascoli, & una femina, con la madre stanno bene, & io per diuina gratia, assai meglio dell'usato, con speranza di dar ogni di della mia sanità, e dello stato mio miglior auiso a V. S. alla quale humil mente m'inchino, e raccommando. Di Venetia, a' xx. di Settembre, 1559.

## A M. PAOLO BOSIO.

Po I che il nostro commune figliuolino, che tanto amammo, ci ha lasciati, e uiue hora miglior uita, che qui non è, con assai miglior padre, che non erauamo ne io, ne uoi: non debbiamo rammaricarci molto di questo accidente, cagione a lui di sommo bene, ma piu tosto hauer compassione a noi medesimi, che siamo rimasi qui non per altro, che per accrescer le miserie nostre, parte con trauagli, che porta seco a tutte l'hore la natura delle cose humane, e parte con le colpe, che contro a Dio commettiamo, rendendoci sempre meno atti a poter salire per quella uia, onde è uolata quella purissima anima che fin dalla prima fanciullezza pronosticò la sua partita: e, per quanto mi dice, chi particolar curan'hebbe dopo il latte, non miraua mai e del-

Is una

on he-

e acid

bend Diff.

M, che

14 1143-

ebbia-

12,61

TAMET

rightal

misme

atut-

parte

LATED ,

re per

17/1/1

icò la

יוונעל

a mai

il cielo, che quelle istesse parole non dicesse, lequali, mi scriue il Reuerendiss. Arcinescono, ch'egli usaua di dire anche in Ragusi. di che sento inestimabile refrigerio nell'estremo cordoglio, che ne ho preso, non hauendo potuto uietare alla carne, che non faccia l'ufficio suo. e prego uoi a rasciugare hormai le lagrime, e con solarui con questa ragione principalmente, che, se io non solamente mi contentaua, ma mi ralle graua sommaméte, ch'egli uiuesse in Ragusi ap presso di noi, per apprendere ottima dottrina, e lodeuoli costumi; molto piu douete uoi rallegrar ui, ch'egli uiua in cielo appresso di Dio, ch'è il ue ro fonte di ogni dottrina, et ogni bontà, e senza il quale il nostro sapere, e nostro operare, etian dio con tutti gli honori di questo mondo, non è piu che fumo, et ombra. e se a molti gentili, bene intendenti delle humane sciagure, manon,co me noi, della celeste eterna beatitudine, non fu discara la morte: quanto deue ella esser cara a noi, che, per mezzo del lume datoci dalle scrittu re sante, ueggiamo nel fine di questa misera e ca duca nita il principio di felicissimo, e sempiterno stato? Le quai cose mentre io considero, e mentre hora a uoi le scriuo; in gran maniera l'animo mio si riconforta, e da se rimuouendo il dolore, accetta l'allegrezza. Mirestano tre figliuoli, due mascoli, & una femina: i quali, e me stesso troppo

troppo uolentieri offerisco a N. S. Dio, come cose da lui create, et a lui douute, in qual hora, et in qual modo sua diuina Maestà piacerà di ac cettarci ma sin che staremo quì, quanti sigliuo li hauerò io, tanti douete credere di hauer uoi, eme come fratello, e la casa mia come uostra che cosi sempre meritaste, o hora molto piu, per l'affettione dimostratami nel mio dolce sigliuolino, il quale amo in uoi, et amerò sempre. Attendo uostre lettere con desiderio: e prego Dio, che, secondo il bisogno, ui consoli; come l'ho pregato e prego tuttauia per me stesso. Di Venetia, a' x x 1. di Settembre, 1559.

# A M. MATTEO PIZAMANO.

A'D I passati io hebbi da uoi in un giorno medesimo molti benesici. mi uisitaste: foste meco lungamente: ragionaste di que' tempi allegri, quando erauamo in Roma, sciolti da' noiosi pensieri, in uita libera, tra piaceri honesti, e uirtuosi: finalmente, nella guisa che nelle fauole l'ultimo atto è il piu perfetto, così uoi nell'ultima parte del uostro ragionamento piu perfetta faceste la mia contentezza, dicendomi com'era piaciuto alla uostra republica di darui il grado di Conte a Liesena, e darloui con tanto notabile honore, quanto uoi, consapeuole de'uostri piccioli meriti, (che tali surono le uostre

lac

1140

loi,

7.1.

bie.

1880

ome

. Di

0.

OFFICE

027-

100-

1110

01-

parole ) non sareste mai stato ardito di sperare. questi chiamo io benefici, e nella mia memoria, ch' è come un libro, oue tengo ragione de' debitich' io ho con gli amici, sotto questo nome gli bo notati. e se beneficio non è, il porger diletto all'animo, ch'è la nostra piu nobil parte: non so uedere, qual possa esser beneficio. & all'animo mio qual cosa di maggior diletto può esser ca gione, che l'aspetto di un mio dolcissimo signore; onde si diparte una uirtu, che trappassa in me, & aprendo le piu chiuse parti del cuore, e della mente mia, a ciascuna si communica, ciascuna riempie, e nutrisce di marauiglioso conforto? questo effetto, quando io ui ueggo solamente, mi fa prouare la uostra presenza. quan do poi odo la uoce, refrigerio maggiore ne sento . e quando con la uoce la sostanza delle parole è congiunta; che non solamente parlate uoi, il quale io tanto amo, & osseruo, ma parlate di cosa, che per se stessa mi diletta: non posso essere in maggior colmo di piacere; e parmi in quell'hora di auanzare la felicità di chi piu felice è tenuto. io desiderai insin da giouanetto la uostra amicitia, e me ne faceste degno. da indi in qua, come ha portato l'occasione de' tempi, uaria è stata la sorte della uita nostra. ne però uarie a quello che da principio furono, sono mai state le nostre uolontà: anzi uoi sempre piu fermo

fermo e piu constante nell'amarmi ho conosciuto, & io so di hauerui sempre honorato, quantunque pochi segni, non essendo l'affetto mio dalla fortuna aiutato, ue n'habbia dato a uedere. hora uoi tutti i uostri pensieri, tutti gli studi, tutto il tempo al seruigio della uostra patria bauete dedicato. benedetti pensieri, benedetti Studi, bene impiegati giorni, che in cosi lodeuole ufficio, in opera tanto gloriosa, tanto a Dio grata, tanto utile a noi stesso spenderete. percio che, se tutto il corpo della uostra republica ha da esser tanto piu perfetto, quanto uoi altri, che sete le sue membra, piu persetti sarete: douete porre ogni studio per dare in noi stesso perfet tione a quelle qualità, con le quali proponete di seruirla. e sentendo le parti della natura del tut to, si come il tutto sente della natura delle parti; uoi illustrerete lei con le opere della uostra uirtu, & ella risplendera in uoi co' raggi della sua gloria, rendendoui quanto hauerà da uoi ri ceuuto, anzi tanto piu, perche le parti non pos sono operare se non come parti, & il tutto opera come tutto so che hauerete ogni di piu hono rati luoghi, e magistrati: et è questo reggimento di Liesena, che hora ui si è dato, honoratissimo. chi piu di uoi intende, qual sia l'ufficio della persona publica? chi meglio conosce il diritto sentiero della giustitia? so che la uostra dottrina ue l'inTERZO.

CH-

1417-

7710

ude-

istu-

atria

idetti lode-

a Dio

ercio

ica ba

rische

solle-

remet

ete ai

eltus

p.7-

10 71

della

1601 77

in pos

ope-

707.0

Mento

1700.

per-

len-

10 418

lni-

125

l'insegna, hauendo uoi posto molto tempo ne gli Studi delle scienze: ma quando non haueste dot trina, la uostra bontà uel dimostra; & il uostro costume ui guida: chesete usato di caminar per queste uie, e non potete errare seguendo uoi me desimo, come io mi rendo certissimo che farete, chiudendo gli occhi all'utile, le orecchie a' prieghi, l'animo alle passioni, & a quei pensieri, che potrebbono, entrandoui, contaminarlo. A uoi credo non sarà difficile il reggere que'popoli dell'Isola, essendo usato a reggere uoi medesimo: ne durerete molta fatica nel sostenere il peso di tante occupationi, quante a chi gouerna molte persone, e giudica di uarie cose, sono imposte; essendoui già essercitato in molti uf fici nella città; con l'occasione de' quali hauete dato a conoscere, che tanto potete per beneficio della patria, quanto desiderate, e tanto desidera te, quanto a gentilhuomo si couiene. per la qual cosa io mi rallegro e con uoi dell' honore datoui da questa eccellentissima republica, e con quella città dell'utile, che sentirà della uostra giustitia.che lo sentirà, si come io spero, grandissimo non tanto dall' opere presenti, quanto dall'essempio che rimarrà delle uostre rarissime uirtù: · le quali uoi lascierete impresse con molti segni, che appariranno lungamente, e potranno essere a chi uerrà dopo uoi ammaestramento e nor-

ma

ma di un' ottimo gouerno. Andate adunque con animo allegro a questa bella e grande occasione di lode: e mostrate a que' popoli, che uolete esser giusto, e seuero nelle iniquità de' maluagi, ma benigno però, e pietoso nel bisogno de gli afflitti; largo delle cose proprie, ristretto nelle publiche; Conte, e rettore nel fare, che gli altri osseruino le leggi, priuato, e ministro nell'osseruarle uoi medesimo. E perche pare, che la fortuna habbia gran parte ne gli auuenimenti delle cose humane: tenete per fermo, che, doue regna la giustitia, e doue signoreggia il diritto, e l'honesto, ella non può operare de' suoi effetti, e non ha forze per impedire i buoni e santi proponimenti. Dio ui ha dato giusti pensieri. Dio medesimo nell'opere ui aiuterà, e faralle riuscire a quel fine, che gli amici uostri, i parenti, e uoi stesso desiderate. cosi douete credere: e cosi credendo, la uostra fede ui farà piu degno della sua gratia. State sano. Di casa, a' XII. di Febraio, 1555.

# A M. GIO. BATTISTA PIGNA.

COME V.S. sa, si crede, & è uero, che niuna cosa sia piu dissicile, che il conoscere se stes so: ma si douerebbe, a giudicio mio, parimente credere, che niuna sia piu facile; doue noi uo glia-

econ

10ne

wete

mal-

103710

tret-

fare,

e m:-

perche

ne gli

ter fer-

hgmo-

ic ope-

mpe-

omhs

opere

e, che

de lide-

odo, la

4 973-

# Fe-

N A

ro, che

s se stel

men-

101 110

glia-

gliamo spogliarci de' particolari affetti, e di quell' amore, che porta quasi ogniuno a se medesimo, percioche le cose uicine meglio, che le lontane, e le nostre meglio, che le altrui, conosciamo. a me pare di essere assai bene intendente de' fatti miei, massimamente quanto alla par te dell'ingegno: e, senza che altri me ne dica, so io stesso, quanto bisogno ne habbia. nondimeno, perche molte uolte si uede, che le forze crescono per il desiderio, e fanno per accidente quel che per ordinario non potrebbono: spererei, quando mi fusse data occasione d'impiegare lo studio in un' impresa, che mi sta nell' animo, della quale mi fu già tocco da V.S. in una sua lettera, che l'opera mia perauentura douesse riuscire a lodeuol fine. Io amai sempre l'eloquenza latina: quanto felicemente, nolso: e, se io il sapessi, a me dirlo non si conuiene. percioche sarei arrogante, se mi lodassi; e pazzo, se uolessi biasimarmi. siane quel tanto, che altri ne crede: e credasi quello stesso, e non piu, che i miei scritti dimostrano. la somma è, che d'alquanti mesi in qua mi è nata gran uoglia di com porre un' historia: o sia, perche la qualità della materia mi diletta; la qual è capace di molti uiui spiriti, e molti uaghi ornamenti: o perche (a dire quel che io sento )non ho intera sodisfattione in questa parte specialmente, di cosa, che mi legga

legga de gliscrittori dell' età nostra. stimo che ogniuno habbia hauuto la sua idea, e da quella habbia tratto la forma del suo scriuere. io n'ho ancor io una mia particolare, formata parte sopra l'essempio de gli antichi, e parte con alquato di mia inuentione: e uorrei tentare, se, quale io l'ho conceputa nella mente, tale potessi rappre sentarla con lo stile. mancami la materia: e cercandolatra le cose d'Italia, (per non partirmi da'nostri) trouola, piu che altroue, abondante, & honorata nell' Illustriss. casa da Este: la qual è stata in tutti i secoli, & è hoggi piu che mai, chiarissimo specchio all' Italia di tutte le uirtu. V. S. uede l'animo mio, & intende quel che io non le dico : e quel che intende, non ho du bio che non desideri al pari di me stesso; per l'amore, che mi porta. laonde alla sua prudenza rimetto tutto questo mio pensiero. e, quanto ella ne speri, non le sia graue di farmi sapere. Desidero intendere alcuna cosa de' suoi studi, e se tosto partoriranno qualche bel frutto. che n'è grandissima aspettatione appresso molti, per l'ar ra, ch' ella n' ha data, della sua singular dottri na, e del suo acutissimo ingegno. E con questo, dopo hauerle detto, che la prego ad amarmi come fa, & a credere che io ami lei quanto piu si possa, col fine mi raccommando. Di Venetia, a' XII. di Febraio, 1555.

A M.

to che

quella on'ho

rtelo

lquato uale io

appre

e cer-

intirmi

iondan-

Effe: La

ow che

utte le

de quel

n bo du

perl'a-

udenza

anto el-

re. De-

li, efe

chen e

per lar

rdottm

questo,

WILLTING

ato pen

Vene-

A M.

## A M. CESARE FASANINO.

IN QVEST'hora appunto io son giunto, alquanto stanco per lo sconcio sostenuto questa notte . ma non sarò mai stanco in ricordarmi del le tante cortesie, che uoi mi hauete usate mentre io sono stato in Bologna: la memoria delle qualimi ha sospinto a scriuerui subitamente dopo ueduta & abbracciata la mia consorte, e baciati i figliuoli: i quali ho trouati, la Iddio mer cè, in ottimo stato di sanità: e sarebbe perfetta lamia contentezza, s' ella non fosse diminuita dal dispiacere che io sento ucdendomi priuo della uostra amoreuolezza, la quale tanto tempo ho gustata. non poteuano ueramente altri effetti nascere da un nipote di Mons. Beccatello, compiuto signore in ogni lodeuol parte. io ui amaua, non hauendoui ueduto, come cosa sua: hora che ui ho ueduto, e pratticato, & insieme prouata la molta humanità, e cortesia del uostro gentilissimo animo, con le altre qualità, che tanto piu si debbono amare, quanto piu di rado hoggi si ueggono; è primamente cresciuto l'amore a molti doppi, e dapoi ui si è aggiunto l'obligo, che mi lega con indissolubil catena, e terrammi sempre stretto nel desiderio di seruirui, et operare per uoi ne piùne meno di quello, che farei per me stesso . nel qual pensiero in un medesimo tempo

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

tempo io mi rallegro, & attristo: nascendomi l'allegrezza, perche mi gioua di conoscermi tanto grato con l'animo uerso persona, a cui tanto io sono tenuto: e uenendomi il dispiacere dal conoscimento, che io ho della debolezza mia: la quale non mi lascia sperare, che io debba mai con l'opere agguagliare una minima parte de' tanti uostri amoreuoli effetti. e piu graue passione sosterrei, se non mi solleuasse l'opinione della medesima uostra amoreuolezza: la quale, per non esser dissimile a se stessa, ui farà accettare da me quel che per uoi desidero, in cambio di quello che douerei fare, e che prontamente fa rei, se col desiderio si accordassero le forze. Se le cose di Bologna si conchiuderanno nel modo, che uoi desiderate: non passerà molto, che tornerò a riuederui. tra tanto, pregoui a confortar mi con le uostre lettere, quando sarete disoccupato, erisanato interamente, il che doura essere fra pochi dì . che , essendomi tolto il uederui , & il ragionare insieme, imaginero di udirui e uederui leggendo quel che scriuerete. La mia consorte saluta con molto affetto la uostra, e uuol'esser sua non solamente comare, com'è, ma sorella, si come io compare, e fratello ui saròsempre, non meno per uolontà, che per obli go. ci raccommandiamo insieme alla uostra magnifica madre, & a M. Pomponio uostro fratello.

endomi

oscermo

1, 4 (10

pracere

Zamia

bbams

partede

aue pal

ODIKHIN

la quile,

n cambi

mente fi

17e. Se

modo,

che tur-

onfortar

difoccu-

ma elle-

rederus,

udirus e

La mia

tra, e

com'e,

0 W 1-

per obli

72111-

ro fra-

tello.

tello: e baciate il figlioccio caramente per amor mio. State sano, e con le prime lettere datemi auiso quanto ui pare esser migliorato dopo la mia partita nella sanità, e se hauete ripreso uigore, e sete uscito di camera. che, di casa, non ui consiglio per parecchi dì: douendo uoi sopra tutto guardarui da queste prime punture del freddo: che troppo ui penetrerebbono a dentro, essendo uoi male armato di carne, per la uiolenza fattaui da così lunga e pericolosa infermità. Di Venetia, a' x x v 1 1 1. di Ottobre, 1555.

## A M.GIOSEFFO TRAMEZINO

SE, PER dar effetto a'nostri pensieri, bastasse la uolontà; io sarei in Venetia, e goderei de' nostri dolcissimi ragionamenti, già piu di un mese. ma in molte cose, mal grado di quan to senno noi habbiamo, la fortuna ci regge, e so no spesso constrette le nostre uolontà a dar luogo a gli accidenti. Io partì da uoi, come sapete, po co sano, e qui peggiorai subito dopo che fui arriuato, per disagio patito nel camino. ne essendo ancora ben bene risanato, andai nella uilla di Mons. Beccatello: doue attendendo a conferma re il corpo con esfercitio moderato, e ricreare l'animo con piaceuoli pensieri, aiutandomi la buona qualità di quell' aria innocentissima, e l'amenità del luogo, in pochi giorni le smarrite for-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

forze si fattamente riuocai, che non mi souuiene di esser mai stato meglio della persona. benedetto colui, la cui gratia in questo stato mi ha rimesso. hora, per occasione nata oltre ad ogni mio pensiero, conuengo qui dimorare tutto que sto mese . il che torna a grande sconcio de' miei affari, i quali malageuolmente patiscono la mia lontananza. a mio suocero ho raccommandate molte cose: ma non posso della sua diligeza promettermi tanto, quanto dell'amore; essendo egli a tutte l'hore impacciato in mille brighe della gabella publica, con rischio tanto grande, quanto uoi sapete, delle sue facultà. laonde, con fidandomi nella nostra amicitia, pregoui a pren der cura delle cose mie, ouunque il bisogno richiederà. e sopra tutto desidero ui sia a cuore di ricordare al maestro di mio figliuolo, che non attenda meno all'insegnargli modestia, e bella creanza di costumi, che grammatica, o retorica. percioche io amo meglio di uederlo buono, che letterato. il fanciullo ha di molte buone par ti, e mi porge speranza di ottima riuscita: nondimeno è da tenerlo in briglia, e reggerlo con alquanto seuera disciplina, hor ch' egli è nell'età, che piu facilmente alla diritta nia de' lodati costumi si lascia riuolzere. Del rimanente, non fa bisogno che io uenga a particolari. percioche l'amore, che uoi mi portate, abbraccia ogni co Course-

a bene-

to mi ha

e ad ogni

tutto que

o de' mie

970 1275

MILE IN

igėzamiellendos-

ingbed!

וועדק ו

unde, co

GM 1 pres

ifogni Ti-

la course d

, che man

ia, ebella

o retors-

o buono

boome p.o

tt1: 1101

rlo con al-

nell'eta,

Indati co-

mite, 110%

rerciache

120001110

Ja,

sa, e ui raccommanda in generale tutte le mie bisogne, e ricorderauui l'hauerne cura piu spesso, che non posso io con le mie lettere. Basti adunque infin qui, quanto a questa parte. Ho uo luto informarmi dell' opinione di alcuni ueramente letterati, e giudiciosi huomini, intorno allatradottione uostra delle Verrine: e trono, che si accordano tutti al mio parere, che uoi ui habbiate acquistato una lode eterna appo coloro, che con occhio ben sano, senza passione di animo, riguarderanno i meriti delle uostre fatiche. di che douete rallegrarui con uoi stesso, e sollecitarui ad intendere l'animo uostro a dell'al tre non meno di questa magnifiche & honorate imprese. hauete perfetta notitia delle tre lingue: ma nella latina specialmente sete salito a piu supremi gradi, scriuendo con tanta eloquenza, che nessuno ui auanza, & a mio giudicio pochi ui pareggiano. in questa lingua uorrei che adoperaste la penna del continouo, per essaltamento del nome uostro. nell'altre, fra le quali ci è la Turchesca, el' Arabica, e di molte altre prouincie, bastini a saperne parlare, & ancora scriuere, quando occorre, eccellentemente.la latina è uostra piu che tutte l'altre, come quella, doue piu che nell' altre hauete sudato infin dalla uostra prima giouanezza, quando per la uia dello stile caminauamo insieme quasi di pari passo,

passo, stimolati dal desiderio della gloria. io ue ne consorto, perche conosco il uostro ualore: e ne ne prego, perche, dopo i uostri padre, e zio, l'uno amico mio molto antico, e famigliare, l'al tro compare, e piu che fratello, niuno è che mi uinca, niuno che mi agguagli nel desiderio di ne derui tanto honorato, quanto mi pare che possiate essere, se uorrete riconoscere in uoi, co addoperar quelle qualità, le quali per special prinilegio ni ha donato la natura, e uoi hauete dapoi con lo studio accresciute, e condotte a persettione. State sano, co salutate il mio carissimo compare, M. Michele, nostro zio. Di Bologna, l'ultimo di Settembre, 1555.

# A M. CARLO ODONI, suo cognato.

Potre i dirui molte cose: ma, douendoui esser piu cara di tutte l'intendere della mia
sanità, ui dirò solamente, che mi sento essere in
tale stato, che spero di poterui tosto riuedere.
troppo noiosa è stata questa mia infermità: alla
quale ho seruito tanti mesi con durissime & insopportabili conditioni. hora la pietà divina, che
non mancò mai alle ben disposte menti, a libertà
mi chiama, e rendemi il perduto dono della sanità. onde douerete altrettanto rallegrarui, quan
to so che visete doluto, vedendomi aggravato,
e quasi oppresso da cosi lungo male. la prima
uscita

ERZO. uscita di V enetia, e forse di casa, sarà nerso Canizzano, per abbracciarui come prima io pofsa; essendo uoi, dopo i uostri, che sono qui, e do, po miei fratelli, che sono amendue lontani, il piu caro parente, che io mi habbia. con uoi dimorerò perauentura otto giorni: che saranno piu breni assai dell'usato, per la gran uoglia che io ho di esfer sempre con uoi. credo che le stanze, che hauete fabricate da poco tempo in qua, siano tutte bene agiate. io u' intimo per la persona mia la men fredda, e piu sicura dal uento: al quale malageuolmente potrei resistere, hauendomi la dieta, e la lunga infermità quasi spo gliato affatto della ueste naturale: onde non fa per me di lasciarmi corre allo scoperto dall'ingiu ria dell' aria nimica, massimamente nella uaria stagione di primauera. State sano. Di Vene-

1.10 Kg

lore: e

, 0710,

are, l'al

chemi

che mi-

01,04

ecial on-

axete o-

a perit

coiling

DI BOW-

gnato.

a, donor-

dellamia ressere in

inegere.

ma: 111

ne do in-

vina, che

alibertis

ella fani-

m, qual

rauato,

a prima

u(cita

# A M O N S. C A R L O PESARO.

tia, a' XXIIII. di Marzo, 1556.

MIGRAVO` la uostra partita, uedendoui andar cosi lontano, in compagnia del clariss. Badoero, alla Corte dell' Imperatore. hora intendo, che sete ritornato sano e saluo, tutto allegro, e contento: e ne ringratio N. S. Dio, come di cosa da me grandemente desiderata. I uiaggi ueramente, quando si fanno, come R. 2 douete

douete hauer fatto uoi, agiatamente, et a stagione temperata, giouano assai alla sanità, & accrescono uigore al corpo; ma giouano molto piu all'animo, se, come il corpo col moto, cosi uogliamo esfercitare le parti dell'intelletto col pen sare, e considerar quello che dauanti a gli occhi ci occorre . percioche il ueder liuersi paesi, e co noscer uarie genti, e uari costumi, c'insegna di molte uirtu, le quali, doue noi stessimo sempre otiosi nella patria, con troppo lungo tempo impareremmo, o perauentura non impareremmo giamai. Voi, Monsignor mio, si come nobilmente nato sete, cosi io so, che hauete nobilissimi pensieri; & ad alte e gloriose imprese col desiderio intendete; ne ueruna cosa piu, che il sapere, dal qual nasce la uera gloria, ui diletta. non ho punto di dubio, che nel uostro viaggio non hauerete adoperato solamente gli occhi, ad uso di coloro, a' quali basta di guardare, doue piunon sono stati, una bella piazza, una forte rocca, un largo fiume, parendo loro, col saper poi ragionare intorno a simil cose, di esserne riputati molto saui; ma hauerete insieme affisato, l'intelletto per penetrare piu auanti nell'occulta notitia di molti notabili particolari, che ui è accaduto a uedere in tante città, doue sete stato, nell' Alemagna, nella Fiandra, nella Scotia, & Inghilterra: per le quali passando, douete bauer

a stagio-

कं वर-

volto pin cost no-

to col pon

gliochi

at 1, 000

instrud

(2000 CE)-

To seaso

DUTCHER!

COMP NO-

anete no-

e imprefe

t pin, de

, ni dilet-

wassen or

occhi, 10

re, done

and forte

tol Saper

िराभि गी-

afficato,

I' occul-

che sac

te (:110,

Scotia,

donete

hauer uoluto intendere della qualità de' gouerni, della maniera del uiuere, e se piu in una che in altra città fioriscono le lettere, o ui sono in pregio l'armi, o piu d'industria si mette nella mercatantia: e dou'è maggior barbarie, e ruui dezza di costumi, doue maggior humanità, e piu gentil creanza: e se ditali effetti il sito, o l'aria, o l'usanza corrotta è cagione. sopra le quai cose partitamente considerando, si uiene a formare alcune ragioni universali, dalle quali poi nasce quella uirtù morale, (o sia, come uo gliono alcuni, intellettiua) che noi chiamiamo prudenza. se uoi hauete atteso, mentre che siamostati senza uoi, a cosi fatti studi; si come la bellezza dell' animo uostro, e l'eccellenza dell'ingegno mi fa credere, hauete speso il tempo lodenolmente; e poco ni costa il nostro niaggio, quando bene ui haueste consumate le migliaia de gli scudi. percioche le occasioni ui daranno a conoscere, che la spesa non è stata pari al guada gno, anzi è stata di gran lunga inferiore. & io, quanto ame, piu mi rallegro con uoi di questo, che dell'hauer uoi neduto la persona di Carlo Quinto, ne del Re di Francia, ne di qualunque altro Principe. che tutti alla fine sono huomini come noi: ne ui è altra differenza, saluo che, per hauer maggior parte di que' beni, che facil mente possono mutarsi, piu di noi sono sottopo-

sti alla uarietà de gli accidenti, e girano piu di noi sopra l'instabil ruota della fortuna. fermate, signor mio, i uostri pensieri nella uirtù, che è sempre la medesima, e non la mutano gli acci denti. questo è quel che da uoi aspetta, e sopra ognialtra cosa desidera il uostro clarissimo padre: a questa gloria ui conforta, a questo eterno tesoro ui chiama il uostro Reuerendiss. zio, Vescouo di Bafo. & io, come seruitore affettionato a S. Mag. & obligato a S. S. Reuerendiss. e uerso uoi tutto pieno di sincero e persetto amore, ue ne prego con ogni efficacia, per l'infinita contentezza, che sentirò nel uederui ornato di quelle qualità, che ui saranno scala per poter salire alsommo de gli honori. il che tanto piu facilmente ui uerrà fatto, quanto piu sarete dispo Sto a riconoscer da Dio, piu che da uoi medesimo, tutti i frutti, che da' uostri studi nasceranno. Io sarei uenuto a uisitarui come prima intesi il uostro ritorno, e uisiterei parimente, come conosco esser mio debito, il Reuerendiss. uostro zio: ma non mi assicuro di uscire all'aria fredda con questa infermità, che sostengo ne gli occhi da piu di un' anno in qua. onde ui prego ad iscusarmi e con uoi stesso, e con S. S. Reuerendiss. rendendoui certo, che a questa parte di ufficio io sodisfaccio con l'animo, si come in ognialtra sodisfarò sempre in quel miglior modo, che io potrò.

TERZO.

132

trò. Et a S. S. Reuerendiss. & al clariss. uostro padre, mio signore, raccommandomi, al seruigio uostro, di quanto uaglio, per sempre offerendomi. che Dio con la sua infinita benignità in ogni uostro desiderio ui renda felice. Di casa, l'ultimo di Nouembre, 1555.

# A M. FRANCESCO MOLINO.

SE A'MERITI miei non si conueniua, era cosa almeno molto conueneuole alla uostra gentilissima natura, il uenire a uedermi pri ma che uoi partiste, facendo meco per humanità quell'ufficio, che io hauerei fatto per obligo e con uoi, e col clariss. padre uostro, se io non fossi, come sono, del continouo impedito da que stamia peruersa infermità de gli occhi, la quale, come uoi sapete, non mi lascia sostener la lu ce. adunque, poi che mi hauete fatto sentire il dispiacere, che sente chi desidera oltra modo di esser amato, e per alcuna occasione può sospettar del contrario: pregoui a riconfortarmi l'ani mo con le uostre lettere : le quali come che siano per essermi carissime in ogni guisa, nondimeno piu caro mi sarebbe che fussero latine, per darmi segno come ui trattenete con gli studi uostri: onde spero di uederui un giorno honoratissimo nella uostra gloriosissima republica. Insin' hora hauete operato effetti, che recano contentezza achi R

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

to piu di

ferm.

YEN , de

o glices

, e fight

fixed paesto con-

distry,

10

METER AND

etto mo

Parin

ב משוודם

poter |:

to positi

mere li

n medel

र्जिशान

THE TIP

te, com

is freedy

oli ocen

ad ifer-

STEP LIS

WARTON

2/172/5

1000-

17%

a chi desidera di uederui tale, qual potete essere, se non mancate a uoi medesimo . hora con l'età maggiore ui fa mestiero di darci insieme maggior dimostratione dell' animo uostro. l'ingegno conosco: ne dubito della uolontà: ma l'amo re, che io come a figliuolo ui porto, e l'osseruan za, eseruitù, che io tengo, e terrò sempre col clarissimo uostro padre per l'infinita sua benignità, e sommo suo ualore, mi trasporta oltre a que' termini, dentro a'quali douerei contenermi per non generarui sospetto, che io mi muoua a confortarui alla uirtù per bisogno piu tosto che uoi ne habbiate, che per desiderio mio. se questo ui pare errore; douete amarmene assai piu, che s'io nol commettessi; uedendo uoi la cagione, onde nasce: la quale, non ho dubio, che non ui sia carissima. Pregoui a salutare con molta ri uerenza in nome mio il clarissimo uostro padre, mio signore, & a commandarmi, doue mi riputate atto a seruirui. che Dio ui contenti di ciò che piu desiderate, & a desiderare piu la uir tù, che tutte l'altre cose, con la sua gratia ui muona. Di Venetia, a' x. di Febraio, 1555.

# A M. PAOLO GVISCARDI.

No n homateria di scriuerui, e posso dire di hauerla, e tanto copiosa, che, doue io tutto hoggi ui scriuessi, non hauerei sodissatto, non che effere,

n l'età

e mag

l'inge-

al'amo

offerus

apreol.

Ma ben-

400112

Interes-

toliosie

Se que

2 211,

4 (19)3-

cove nam

WASTE TO

tro ps-

toke mi

NEWEZ GE

14 / 1111

atia W

1555.

II.

o dire

tutto

11011

che

che in tutto, ma in una minima parte all' animo mio. percioche mirando all' amore, che io ui porto, & a' meriti della bontà e gentilezza uo stra, mi pare di esser tenuto a confortarui, hora che sete in Padoa, alle lodeuoli opere, & a quelli studi, per mezzo de' quali potete honorare la famiglia uostra, & a uoi stesso partorire una gloria, che non sarà soggetta all'ingiurie della fortuna, ne alla uiolenza del tempo, ma fiorirà sempre piu, e conseruerauni dopo morte uiuo nella memoria e nell'amore de gli huomini. Dall' altro canto, riuolgendo il pensie ro a' costumi uostri innocentissimi, & a quell' infinito desiderio, che ho conosciuto in uoi, di adornarui delle belle scienze: souerchio ufficio reputo che sia l'usar molte parole per mostrarui i gloriosi effetti della uirtù: i quali chiunque conosce, è constretto ad amarla . uoglio però, che l'opinione, la quale ho di uoi, si lasci uincere dall'affettione, che ui porto: la quale mi muoue a dirii, che non uogliate considar di uoi medesisimo, per gli honorati principi, che hauete fatti: conciosia che la uostra età è contraria alla ra gione, & amica de' sensi, e si lascia suiare spesso dalle loro false lusinghe, perdendo quel bene, oue prima, come a suo uero oggetto, era indrizzata. al che ui do per ottimo rimedio, che, quante cose nel primo aspetto ui porgeranno pia cere,

cere, tutte le habbiate sospette; ne nogliate accettarle, se prima col giudicio, e coll' intelletto puro, senza passione, e con Dio medesimo, che sempre ci è presente, non ue ne consigliate. se caminerete per questa uia: arriverete a glorioso fine, e darete somma contentezza a tutti i uo stri parenti, & a tanti altri, che ui amano per le buone qualità, che bora uoi hauete, e ui stimano per quelle, che si spera che col tempo debbiate hauere. nel qual numero uoglio esfere tra' primi, si come, in qualunque tempo, & in qualunque luozo hauerò occasione di accertarue ne con gli effetti, coli chiaramente ui darò a ucdere, come chiara uedete ne' piu sereni giorni la luce del sole. E senza altro dirui, pregando N . S. Dio a farui degno della sua gratia, dalla quale, e non altronde, la perfetta felicità depen de, fo fine. State sano. Di Venetia, a' XIII. di Febraio, 1555.

# A M. GIO. FRANCESCO OTTOBONO.

L A memoria di colui, che V. M. & io tan to amammo, e riuerimmo, (che non uoglio nominarlo, per non inasprire maggiormente l'eterno mio dolore) mi sarà sempre cara, e sempre honorata, mentre la uita mi durerà: ne so bene, se quel giorno, che porrà sine alla mita, la

...

TERZO. 134 terminerà. hora intendo, che M. Giouanni suo fratello, al quale perdoni Dio le sue colpe, e fac cia gratia de' beni del Paradiso, ha fornito i suoi giorni, lusciando a V. M. in gran parte la cura delle cose sue . fra le quali doueranno essere gli scritti di quel nostro carissimo fratello. e perche, com'ella può ricordarsi, dopo quell'ultima sua amarissima dipartenza io hebbi sempre pensiero di ueder ragunati insieme tutti i suoi componimenti, per essaltarne il nome suo; bora, che n'è uenuta l'occasione, non bo uoluto mancare a questo mio desiderio, che nasce da debito; e pregola, si come l'amò meco insieme mentre uisse d'incomparabile amore, così hora sia contenta di aiutarmi in questo pietoso ufficio, che intendo di noler fare, per honorarlo dopo morte . ricordami fra le altre cose, che 'egli scrif se una molto ornata e molto affettuosa epistola nella morte di quel santissimo, da lui grandemente amato, e dal mondo non mai a bastanza lodato, & honorato V escouo di Fano, confortando i fratelli a sopportar cosi grave sciagura con animo forte, or a porre ogni studio per imitarlo nelle sue rarissime uirtu . a me ne scrisse un'altra non molto inanzi ch'egli andasse nella · Sua honorata ambascieria di Milano, nella quale prediceua la sua morte: e meco insieme Monsignor Carnesecchi, & il Flaminio piu di una uolta

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

e ac-

elletto

o, che

ite. fe

Lomo-

111110

10 per

m fi-

in deb-

are tra

O II

Mathe

GANE-

2:0770

egando

1, dalla

adepen

MIII.

-10 tan

2.10 710-

ntel'e-

e fem-

ne fo

wife, 1

101-

uoltanon senza lagrime la lessero . queste due, oltra molte altre, ch'egli stesso mimostrò, la supplico a farmi hauere quanto prima. percioche uorrei accompagnarle con le altre, che hog gi appunto si sono primieraméte date alla stam pa, de' piu pregiati scrittori dell'età nostra: parédomi, che ne siano dignissime. So ch'io l'hauerò offesa, usando, per muouerla, efficaci parole, quasi dubioso della sua uolontà, in cosa, ch'ella dee desiderare, eso che desidera quanto io medesimo: ma se le pare ch'io habbia pecca to, hauendo detto che la prego e supplico; doni questo eccesso all'affetto mio troppo grande uer so di quella beatissima anima : alla quale seruirò sempre in questa uita mortale, ne lascierò adietro cosa, ch'io mi possa, per far maniseste quel le uirtu, di che ella fu ornata, e cara ad ogniuno, mentre quì tra noi dimorò. aspetterò, che mi consoli con l'effetto, ch'io le chieggo: e le bacio la mano, pregandola a raccomandarmi nel le sue lettere al mio carissimo M. Ettor. Di casa, a' XIII. di Febraio, 1555.

# A M. PETRONIO BECCATELLO.

SE IO amo Pratalbino, come luogo diletteuole, et ameno; non debbo io insieme amar uoi, che, mentre ui fui, tanto amoreuolmente mi faceste compagnia, e mi accresceste il piacere, due,

0, 4

rcio-

ehog

Han

Hra:

1 0:-

co[1,

Marito

pecca

; com

de her

ETHINO

12018-

e quel

ognus-

i, che

0:018

minel

D1 (1-

10.

80 di-

41647

METI-

pia-

ete,

cere, ragionando meco sollazzeuolmente quasi a tutte l'hore, e conducendomi a diporto per que' collitanto uaghi, con altri piaceuoli tratte nimenti?io mi ricordo, e ricorderò lungamente della uostra gentilezza: e dell'obligo, che io noglio hauernene, quando nenga occasione, chiari segni conoscerete. e perche io non posso credere, che uoi crediate quanto io sia uostro; ne posso imaginarmi, doue il bisogno uostro l'opera mia richiezga: ho uoluto con questa lettera accertarui dell'animo mio, e pregarui a com mandarmi con quella istessa sicurtà, che usereste con un uostro amoreuolissimo fratello, in ogni uostra occorrenza. io ucramente, done saperò di poterui fare alcun seruizio, nessun ricordo aspetterò. Tratanto amatemi, e conseruatemi la gratia di lontano di que' padri reuerendi da Monteuia, che con tanta carità ci accolsero, da mezzastate, amezzo dì, dopo la salita di quell' erto monte, essendo uoi e gli altri due compagni affannati, estanchi, & io, oltra la stanchez za, e la fame, mezzo infermo. che Dio renda loro il merito e di quella, e di altre simil opere. il che, essendo Dio somma giustitia, si può tener per certo, che, anostra contentezza, e d'altri similmente trattati, sia per auuenire. State sano. Di Venetia, a' vIII. di Nouembre, 1555.

A M.

## A M. ANNIBALE CARO.

BENCHE la nostra amicitia, la qual hebbe principio hora è il uentesimo anno, se al contar non erro, mi sia sempre stata cara per se Stessa, e non per li frutti, che da lei sono nati in diuersi tempi, secondo le occorrenze hora uostre, hora mie: nondimeno ho desiderato, e desidero di uederla accompagnata con gli effetti; non per accrescer l'amore o dell'uno, o dell'altro; che il uostro ho io sempre creduto, e credo esser pari al mio; & il mio so ch' è pari al meri to della uostra uirtù, cioè grandissimo, & infinito;ma per dar altrui a uedere quel che noi siamo insieme, e che quelle amicitie, le quali sopra honesti e uirtuosi principi sono fondate, fermis sime si mantengono, ne le crolla il uento dell'in uidia, ne ueruna ingiuria de gli huomini, o del tempo . Hora M. Guido Lolgi mi scrine , e uoi con la nostra bellissima lettera, scritta nel mezzo di tante occupationi, mi confermate, che disponete di volermi pienamente sodisfare intorno a quanto egli ui chiese a' di passati per nome mio . di che non ui dirò quel che si costuma, che la mia affettione uerso uoi è diuenuta maggiore: che direi il falso, essendo ella stata, dapoi che io ui conobbi, quanto piu grande può essere: ne che io ui ringratio, per no far cosa indegna della

qual feat

PARTIE

70 W-

1861-

Tan,

187

comb

them.

is this

fapra famil

dell'in

o del

, 6 443

mez-

hed-

WOT-

MAKE!

t, che

ggio-

della medesima affettione; la quale mi conforta a credere, che noi siate, quale io sono, nimico affatto de' cerimoniosi uffici, tutto schietto, tutto naturale, e senz'arte. in cambio adunque di dirui quel che altri direbbe, e perauentura io stesso, se non scriuessi a uoi; due altre cose ui dirò, l'una, che ho sentito piacere inestimabile per la uostra cortese promessa; l'altra, che, potendone seguire l'effetto senza uostro disagio, uorrei che non ui si mettesse troppo tempo di mezzo, potendo uoi darne, anzi lasciarne la cura, poi che l'ha già presa per amor mio, a M. Guido: il quale, per esser humanissimo, e nostro commune amico, farà la rivista, e la sciel ta piu che uolentieri, e con tutta quella diligenza, che la qualità del bisogno richiede. a lui ne ho scritto; e penso uerra incontanente a trouarui. uoi con lui, trouandoui, il che appena misi lascia credere, disoccupato, ouero, se pure haue te, come io stimo, altri affari alle mani, egli sen za uoi rechi ad effetto questo mio desiderio: il quale imaginate ch'io ui raccommandi con efficacissime parole, quantunque mi rimanga di usarle, perche mi do a credere che non siano necessarie: & a uoi sta il confermarmi hora maggiormente in questa opinione. State sano. Di Venetia, a' xv. di Febraio, 1555.

A M.

# A M. INNOCENTE DE' BIANCHI.

ACCETTO l'offerta, che cosi amoreuolmente mi hauete fatta della uostra stanza per diporto e refrigerio mio: & insieme con la stanza accetto il cuore, il quale so che mi hauete donato, mercè della uostra gentilissima natura. uerrò con speranza di godere non meno la dolcezza della nostra compagnia, che l'amenità del luogo: e quella non meno di questa so che giouerà oltra modo alla mia afflitta complessione. Attendete al servizio di Dio: al quale hauete dedicata la uita uostra: e di lui piu, che del mondo, douete esser da qui inanzi: come mi ren do certo che sarete, hauendo io conosciuta già molti anni la nostra bontà, e naturale dispositione uerso la lodeuole maniera del uiuere. State sano, e prometteteui di me per cosa certa, quan to di amico, che uoi habbiate. che, uenendo l'occasione, la uostra opinione sie confermata dagli effetti. Di Venetia, a' XIIII. di Febraio, 1555.

LIBRO

# LIBRO QVARTO DELLE LETTERE

HI.

more-

tanza

baue-

eno la

ameni-

a soche

poletto-

valeha-

che del

e me ren

inta gia

holitio-

State

14, 911211

venerado

termata

di Fe

BRO

DI

M. PAOLO MANYTIO.

AL SIGNOR BARTOLOMEO VITELLESCHI.

TIMANSI le amicitie, per li commodi, che ne nascono, masono differenti per le cagioni, onde procedono. percioche, doue è simiglian za de' costumi, e doue conformi le uolontà, ini facilmente generarsi le amicitie ueggiamo: ma, se ne' costumi non è perfettione, e se le uolontà a perfetto fine non mirano; di rado auuiene, an zi auuenire non può, che siano perfette le amicitie: essendo necessario, che gli effetti alle loro cagioni si rassomiglino . la qual opinione hauendo io sempre tenuta per uera, essendone non solamente dalla ragione persuaso, ma etiandio dal l'esperienza certificato: hora, che V. S. hauo luto alcuna uolta degnarmi della sua presenza, mostrando qualche desiderio di conoscermi, e parlarmi; oltra modo giouami di credere, che quella affettione, la quale in amendue noi da questo principio è nata, crescerà di maniera col meri-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

merito dell'osseruanza mia, e per la sua rara uirtù, la quale già con assai chiaro lume risplen de, che peruenuta al sommo, potrà dar'essempio di perfetto amore. io certamente ogni pensiero intenderò ad honorarla, e celebrarla, non per cagione di que' beni, che largamente la for tuna le ha donati; ne perche ella sia nata in Rôma, doue su sempre accolta degnamente, & in seggio honorato riposta la uirtù; ne perche con la nobiltà della patria sia congiunto lo splendore della sua antica Vitellesca famiglia, onde sono usciti, come dal uentre del cauallo Troiano, tanti ualorosi heroi: le quali benche siano parti di felicità, et a pochi dal cielo concedute, sono pe rò tali, che piu tosto può esserne inuidiato il possessore, che lodato; non hauendo luogo la lode, doue merito nostro non è: ma le qualità, che rendono amabile V.S. e dispongono gli animi di ogniuno ad osseruarla, proprie sono di lei stessa, a lei sola si attribuiscono, e da lei sola si riconoscono, la modestia, la prudenza, la cortesia, l'ingegno, e lo studio infinito, col quale a tutte l'hore, poco prezzando que' piaceri, dietro a' quali le giouenil uoglie si suiano, cerca di acquistarsi l' eterno tesoro delle scienze, per adornare di nuoua gloria la sua illustre casa, e lasciare a' posteri immortal memoria delle sue uirtu, passando con egregia sama oltre a que' termini, che

Q V A R T O. 138 che la natura al uiuer nostro ha prescritto. Segua adunque con ueloci passi per quella uia, che il suo bell' animo le mostra, & onde infin' hora cosi felicemente ha caminato, che, per arriuare oue mira, hormai poco spatio le resta. di che si può hauer sicura speranza per l'uniuersale giudicio di quanti con esso lei conuersano: tra? quali niuno penso essere, che uinca in amarla il nostro M. Pace Scala; niuno, che piu spesso, o con piu honorate parole renda testimonianza dell' ottime sue qualità: le quali come interamente conosce per la sua gran uirtù, cosi predica & essalta uolentieri per l'humanità, che non è in lui punto inferiore alla dottrina. Di me, co me che assai deboli forze mi troui, promettasi in suo seruigio quanto si può aspettare da chi ama cordialmente, e desidera, mediante qualche merito, parimente esser amato. che Dio la consoli dell'effetto di tutti li suoi nobilissimi pensieri. Di Venetia, a'x v. di Giugno.

Yara

em-

pen-

, non

a for

TRO-

om

ne con

lendo-

ude fo-

mano,

parti

ono pe

il pof-

lode,

i, che

Dumi

eiftef-

rtefia,

tutte

1704

sequi-

07714-

Giare

intil,

101711,

che

# A M. FRANCESCO MORANDI.

Mosso prima dalle rare qualità di V. S. dapoi dall' affettione, che degna di portarmi; delle quai due cose M. Agostino dal Bene, gentile & amoreuole amico, mi ha pienamente informato; le mando, per dare in alcun mo-S 2 do

do principio alla nostra amicitia, un picciolo pre sente, quale ha potuto produrre la sterilità dell' ingegno mio. E insieme la prego a credere, che da qui inanzi io non cederò in amarla, et osseruarla a' piu antichi amici, e seruitori, ch' ella s'habbia acquistati con la bontà, e uirtù sua. e rimettendomi a darle di ciò piu chiari segni con quelle occasioni, che il tempo mi porgerà; questo solamente le dirò, che, si come dall' humanità sua riconosco, ch'ella mi ami; così dal medesimo sonte aspetto che deriui una lunga perseueranza nell'amore. E col fine le bacio la mano. Di Venetia, a' x I I I. di Febraio, I 559.

# A M. FRANCESCO MORANDI.

PERCHE io soglio misurar le cose secon do l'affetto della persona, onde uengono; debbo ringratiare, si come so, infinitamente V.S. del uasetto delle marasche: le quali ho riceuuto un'hora sa, e sonomi piaciute sommamente. Domattina anderò insino a Mirano, uilla assai uicina, quasi per tentar me stesso nel caualcare, et auezzarmi alquanto all'aria di terra ser ma. ne molto dapoi indugierò a partirmi per Asola: doue personalmente metterò studio per tronare a Desenzano stanza, che mi sodissaccia e per commodo, e per allegria. Venne il fratello

tello di V. S. a uisitarmi: e nella sua humanità, che a farmi tal fauore il mosse, riconobbi l'affettione, che V. S. mi porta: alla quale, se con altro non potrò, con pari affettione risponderò sempre. Le bacio la mano. Di Venetia, a' 1111. di Luglio, 1557.

et of-

i elle

142. E

TO S

山地

(0.20)

(econ

deb-

V.S.

CHACLO

te.

alca-

i per

u Cla

# A M. FRANCESCO MORANDI.

O GRATO auiso, che mi porge questa ultima lettera di V. S. percioche, quantunque alla stanza di Maderno io penda piu assai col de siderio, che con la speranza: nondimeno, perche uari accidenti nascono dal tempo, rallegromi oltra modo, che le sia uenuta occasione di po ter godere in grado honorato quel bellissimos & amenissimo sito: doue se non potrò esser personalmente, sarò in lei stessa, e de' piaceri suoi riceuerò contentezza pari a quella, che sentirei, quando mi ui trouassi presente. Iosarò a Asola fra pochi dì . non pigli V . S. disagio per uenir a uedermi, douendo noi uederci in quelle amene contrade con maggiore acconcio di amendue. Intanto sia sicura, che a tutte l'hore desidero seruirla, per farmi con alcun merito piu degno dell' amor suo. Di Venetia, l'ultimo di Luglio, 1557.

5 3 A M.

# A M. FRANCESCO MORANDI.

PERSEVER A tuttauia la mia carissima consorte nel suo male, et io nel mio cordoglio. e quantunque si adoperi per la salute sua ogni sorte di rimedi: nondimeno combatte in me il ti more con la speranza, per la qualità del male, che ingagliardisce ogni di piu, & accenna la uir th di non poter resister lungamente. soccorra Dio con la sua gran pietà a cosi gran mio bisogno, o donimi per sostenere l'auuersità quella fortezza, che per mestesso non ho, ne posso hauere. Vorrei pur uisitar V.S. e zustar l'amenità di Maderno, che potrebbe giouarmi perauentu ra piu di quante medicine uengono di Leuante: mason constretto ad aspettare il successo, anzi il fine, che non può esser molto lontano, della malatia predetta: secondo il quale disporrò della uolontà mia. Del mio ritorno, non ho fermamente proposto, se per acqua, ò per terra debba pigliare il camino. per acqua si ua commodamente il giorno: ma si alloggia la notte con trop po disagio: ne uidi mai hosterie le piu scommunicate di quelle del Ferrarese. Nel suo Vicariato, intendo, che dimostra humanità con giu stitia, di maniera, che ne riporterà lode infinita, e beniuolenza uniuersale. spererei insieme

il miglioramento de' suoi occhi: manon ardisco, essendo uentosa tutta la riuiera, e l'aria sottile anzi che no. Di Asola, a' x x 1 x. di Settembre, 1557.

ima

OGTH

ilti

ale,

A HIP

COTY 1

wells

obs-

271173

: 3 of Th

della

edel-

77741-

e deb-

wods-

trop

mm

1101

ahmi-

1eme

# A M. FRANCESCO MORANDI.

MIO cognato, e mia sorella, l'uno e l'al tro da me amato quanto si conuiene, uengono in riuiera per diporto. V. S. sarà contenta per amor mio, se ci è in Maderno qualche particolare amenità, o altra sorte di diletto, farne loro hauer copia non altramente che a me stesso. di che, quantunque già sia suo quanto mi possa esfere, grandemente le sarò tenuto. che N. S. Dio lungo tempo la guardi. Di Asola, a' VIII. di Ottobre, 1557.

# A M. FRANCESCO MORANDI.

M. AGOSTINO mi ha detto, che V. S. pensadiridursi in qua; poi che costì, oltra qualche altro disagio, trattone uno, o due, non è huomo di suo gusto. io ueramente per con to suo ne la consiglio, e per mio la prego. benche non mi si parta dell' animo, quell'antico mio proponimento di ritrarmi una uolta dalle tempeste nel porto: dico, dalla frequenza nella S 4

folitudine: per disobligarmi col mondo di alcune promesse, alle quali, uiuendo, come hora, tra infinite cure, impossibili è che io sodisfaccia. penso adunque di poter colorire questo mio dissegno, senon all' Ottobre, all' Aprile almeno. e seguendo al pensiero l'effetto, sarammi contentezza infinita l'hauer V. S. o prossima, o non lontana, quanto hora è: promettendomi da' suoi uirtuosi, e dolci ragionamenti, i quali al cuna uolta non mi negherà, cutilità, e refrigerio grande. E col fine mi raccommando. Di Venetia, a' xxi x. di Luglio, 1558.

## A M. FRANCESCO MORANDI.

Qv I si è dato principio ad una honorata Academia, con intentione di communicare a gli studiosi gran copia di bellissimi libri in tutte le scienze: de' quali uno, ch' è già fornito, man do hora a V.S. pensando che debba piacerle som mamente. e questi saranno de' frutti, che noi di quà possiamo mandarle, e le manderemo alcuna uolta, in ricompensa delle marasche. Il nostro M. Agostino dal Bene ragiona di uenir presto costà, di che non ueggo io di poter hauer molta speranza, tanto di giorno in giorno, mi pare, ch'egli uada allontanandosi da quella sanità, che per mettersi a camino sarebbe necessaria.

Jaria fassene da ogniuno pronostico assai tristo. Io sto meglio assai, che l'anno passato: e se resisto a queste prime punture di freddo autumnale, che già qui si sono cominciate a sentire; reputo di hauer uinto. Aspetto di V. S. lettere con qualche auiso intorno a' suoi pensieri: a' quali, spero di farle ueder un giorno, quanto siano simili i miei. Hercole nostro, scrittor della presente, che quasi ancora si nodrisce dell'odor di que' cedri, e la mia Maria, assai ricordeuole delle sue dimestiche danze, meco insieme a lei si raccommandano. Di Venetia a' XI. di Settembre, 1555.

alcu-

ora,

Las.

dif-

Ume-

mi

ma,

aomi ali al

refri-

1. Di

lorata

12781

tutte

mail

e form

18 7101

10 d-

e. Il

119711

r ha-

77710,

wells

ecef-

1711

## A M. FRANCESCO MORANDI.

I o M I rallegro parimente con uoi, & con me stesso di questa nuoua spiritual congiuntione; la quale non potendo accrescer l'amore, ch'è stato infin'hora tra noi, essendo già perfetto in ogni parte, ci mette amendue in obligo di conservarlo: come io troppo volentieri sarò, non lasciando mai alcuno di quelli ussici, onde vi sia palese l'affetto del cuor mio, e quel che di me prometto, il medesimo di voi aspetto, per molti saggi, che mi havete dati della vostra amorevole, e cortese natura: tra' quali pongo l'honorato, & ingenioso presente, che al mio caro si glivolino,

gliuolino, uostro siglioccio, hauete mandato: nel quale ho riconosciuto l'eccellenza dell'intel letto uostro, hauendoui imaginato di rappresen tare nella medaglia non solamente l'atto del bat tesimo con la fonte, e con la croce, ma insieme l'obligo, che tutti habbiamo a quella santissima acqua, essendoui scritte intorno, scolpite in oro, ma piu assai dell'oro pretiose queste parole, TVNC VERE NASCIMVR, CVM HICMERGIMVR. Osseruerete adunque il costume uostro, es imiterete uoi stesso nell'amarmi, con animo di douer sempre mederni, come certo uederete, egualmente disposto uerso uoi. Dio ui conserui a lungo, e doni effetto ad ogni uostro desiderio: Di Venetia, a'8. di Agosto, 1559.

# A M. CARLO DA CASTRO.

IO CONCORRO conuoinel desiderio di ueder communicati al mondo i concetti
del diuino Filone: ma cosi nobile, e cosi eleuata è la sua dottrina, che non sie poca uentura a
ritrouare chi l'intenda, & in altra lingua conueneuolmente sappia rappresentarla. ho confrontata la tradottione latina col testo greco.
non ui è paragone: e riducendo l'opera in lingua Italiana, scemerà tanto piu la sua bellezza la onde ui consiglio a non perseuerare in questo proponimento; al quale non ueggo come si
possa.

Q V A R T O. possa dar effetto, richiedendo cotale impresa e tanto tempo, che spauenta, e tanta diligenza, che stancherebbe ogniuno. Ben ueggo la cagione, onde nasce il desiderio uostro; la quale non è altro, che grandezza di animo, & una naturale inclinatione di giouare al mondo, per mo strarui degno pronepote del gran Paolo da Castro; le cui uirtuose fatiche rendono sempiterno il nome della casa uostra: e noi, dopo l'hauer nobilmente, & in grado honorato esfercitata per molti anni l'arte militare, ritornato nella patria a riposata uita, ricordeuole de' uostri maggiori, a niuna cosa piu intendete, che a riempiere del continouo l'animo uostro di belle notitie, & antiche, e moderne, accogliendo gli huomini uirtuosi con ogni termine di humanità, esponendo all'uso loro le uostre sostanze, e finalmente donando loro uoi stesso; l'amicitia del quale può produrre a chi n' è fatto degno, ripu tatione, e commodo infinito. io per me, hauendone fatto acquisto, piu la prezzo, che la gratia di quelli, che chiama felici il uolgo ignorante per l'abondanza delle ricchezze, non potendo dilettarmi cosa, doue almeno qualche imagine della uirtù non apparisca. Ho trouato una historia, non commune a molti, pienissima di par ticolari importanti, e secreti: e porterolla meco, per dilettarci leggendola nell' otio libero di Zouone,

ndato:

Il'intel

ppresen

delbat

insieme

ntiffins

e to ora

name,

M HIC

il costu-

MATTEN,

omie cer-

MOI . DIO

ni wostro

,1559

RQ.

1 26 46

concetti

i elevi-

entura a

7142 CON-

10 00%-

greco.

m H

108/127-

111 9116-

come !!

possis

Zouone, doue mi tira non meno la dolcezza, & amoreuolezza uostra, che la qualità del luo go, siguratomi da uoi quale appunto richiede e la complessione, e la natura mia. Concedaui Id dio delle sue infinite gratie quella parte, che desiderate. Di Venetia, a'xv. di Giugno, 1559.

## A M. PACE SCALA.

SE L'OPINIONE, che uoi hauete dell'amor mio uerso uoi, sosse pari a quella, che bo io, e debbo hauere dell'ingegno uostro; non ui sarebbe caduto nell'animo, che possano giamai le uostre lettere, benche unote di materia, o scritte solamente per capriccio, recarmi alcuna molestia: si come non posso io darmi a credere, che ui manchi mai soggetto; prestandoui abondantissima copia discriuere l'eccellente ingegno, del quale ui fu la natura cosi liberale, e uoil'accrescete con l'arte, essercitandoui del continouo nell'ampio campo della ragion ciuile a beneficio de gli amici. o uoi aduque poco le ric chezze dell'intelletto uostro conoscete: o, conoscendole, il communicarle con noi, cosa giusta non ui pare: mancando nell'uno a uoi stesso, nel l'altro all'amicitia nostra. Io propongo, e darebbemi l'animo di sostentarlo, che, dou'è perfetto amore, iui soggetto non manchi, e tan-

to

Q V A R T O. 143 to meno, doue l'ingegno all'amore è congiunto. le quai due conditioni quando non siano in M. Pace Scala, in cui saranno? dell'amore troppo mi gioua di credere tutto ciò, ch'io desidero: e col desiderio mio si accordano i meriti uostri. Percioche quai piu chiari effetti, o piu certa testimonianza posso io scorgere di un'animo ben disposto, che quando, uedendomi per importan tissima cagione da' noiosi pensieri nella mia assai perigliosa infermità tribolato, posta da canto ogni cura delle uostre honorate e uirtuose occupationi, con isconcio grandissimo della persona, nel piu fiero tempo dell'anno, ueniste a Venetia per alleuiamento de' miei grauissimi affanni, e con la uostra mirabile prudenza, destrezza, e patienza terminaste ogni litigio; e le mal nate discordie, che poteuano assai presto produrre amarissimi frutti, la uostra pietosa mano infin dalla radice tagliò, si, che risorgere, e germogliare in alcun tempo non potranno. A questo così notabile beneficio, la memoria del quale non potrà mai cancellare dell'animo mio ne la lunghezza del tempo, le cui forze sono infinite, ne ueruno accidente o di peruersa, o di fauoreuole fortuna, si aggiungono i meriti della dottri na, e dell'ingegno uostro, e tante altre qualità, che, doue siano altrui, come a me sono, manifeste, chinon ui amasse, sarebbe una fiera. E per

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

ce771

della

chiedee

edani Id

che de.

luzno,

oi hauete

wells, che

170; non

जा० हार-

nateria,

mi alcu-

is crede-

Andon

lette m-

rerale, e

idoni del

on civale

roleric

0,0000-

Ca ging.a

elfo, nel

1, e di-

don'è

etan-

to

per non uscir cosi tosto di questo ragionamento, nel quale mi ha condotto, e piu oltre mi guida una falsa, ma diletteuole e dolce imaginatione di esser con uoi personalmente; qui mi con stringe il desiderio della gloria uostra a confortarui, e pregarui, che, senza lunga dimora, quella tanto nobile, e tanto necessaria scienza, tratta da uoi da' piu secreti fonti delle antiche leggi, e confermata con l'uso de' tempi moderni, nogliate condurre a quel fine, che la proposta materia richiede: dal quale non essendo uoi, si come mi dimostraste, molto lontano, affrettate il camino, per arriuar prestamente, doue im mortal lode ui aspetta . non uogliate esser auaro alla patria nostra, anzi a tutta l'Italia, di quei beni, che beni non saranno, doue, in priuato luogo rinchiusi, & occulti, utile ueruno al mon do non producano: douendo uoi sapere, che non è otiosa la uirtù, e dall'esser communicata, er esfercitata piglia perfettione. la qual ragione, insieme con molte altre, che a menasconde l'impersetto mio sapere, essendoui notissima, se non ualerà per ispronarui nel corso di cosi lodeuole industria, seruirà almeno, e sarammi carissimo, per indicio della mia affettione; la quale douerà impetrar da uoi, che questo mio ufficio, benche souerchio, ui sia gratissimo. Del mio ritorno, auanti il battesimo non ui do certa speranQ V A R T O. 144

Speranza: Sil battesimo per l'aspettatione de comparinecessariamente si prolunga ditra che il mutar luogo ne piu ardenti caldi, come hora si sentono, non è ben sicuro a piu robusti corpi, non che alla mia pur troppo debole complessone. Saluto gli amici, e con particolare assetto il mio dolce signor Carlo. Di Venetia, a' XXIIII. di Luglio, 1559.

Imen-

migui-

lagma-

mi con

confor-

imora, lienza,

antiche

Hoderni,

proposts o uoi, si

gfretta-

done in

er allaro

, di que

PYTHATO

10 al mon

ere, che

monicatel,

ul ragioenasconnissima,

li cosi lo-

[17.2717M

ione; la

esto nem

mo. Des

do certa

Geran-

#### A M. PACE SCALA.

LA CAGIONE, che a Padoa mi condusse, fu noiosa, & amara da principio, ma, come hora comprendo, & ho già in parte uedu to, partorirà dolce frutto. percioche dall'un lato ponendo il dispiacere, & il danno sostenuto, e dall'altro l'amicitia uostra, & dell'honorato M.Carlo da Castro, della quale l'humanità dell'uno e l'altro mi ha degnato: ueggo assai chiaramente, che la perdita non pareggia l'acquisto, ne l'affanno passato la presente allegrezza. siane lodato per sempre chi con occhio pietoso a noi riguarda, e per sicure uie, non ben palesi all'intelletto humano, i pensieri nostri a lieto sine conduce. Hora l'aspetto de' miei, e delle cose mie gran contentezza mi porge: ma l'esser lontano da si cari amici, altrettanto mi affligge: e maggior noia prouerei, se non che la speranza di presto riuederui mi conforta. Gli affari miei Tono

sono in stato, che senza molta fatica si condurrebbono a quel termine, ch'io desidero, se quel sauio consiglio, e quell' amoreuole diligenza, che a' di passati nel maggiore e piu importante bisogno mi souuenne, hora fosse presente. ma piu tosto eleggo di lasciare impersette le facende, che priuarmi del piacere promessomi dal gentilissimo M. Carlo nel suo Zouone: doue non so se piu l'amenità de' uerdi colli, che la dolce compagnia di amendue uoi mi aggradirà; che potete farmi, per uirtu dell' amicitia nostra, primauera a mezzo il uerno, e cacciarne dall'a nimo mio, quante nebbie di tristi pensieri l'ingombrano. Raccommandomi a l'uno e l'altro senza fine. Di Venetia, a' xv. di Giugno, 1559.

#### A M. PACE SCALA.

I o s o n certissimo, che non accade ricordarui, non che pregarui, a dare incontanente ricapito alle mie allegate: nondimeno, perche
contengono cosa, che a' miei affari molto impor
ta, ue ne prego assai, e, dell'hauerle consegnate, aspetterò subita risposta. A uoi non ho che
dire, essendo souerchio il dirui, come si costuma,
che io son uostro. ma dirò ben, che io desidero
la gratia del Signor Bartolomeo. ne so anche, se
questo sia souerchio. ma s'egli è, iscusimi il desiderio.

v A R T O. 145
rio. e se il desiderio non basta, intercedete uoi
con l'auttorità uostra, la quale ho copreso essere
appresso di S. S. molto grande. e se l'auttorità
non è sossiciente, uenga in campo a disesa mia
quella eloquenza, che ui sa superiore in ogni
causa: se però quella lode ui è piu grata, che il
saper sempre elegger cause giustissime. Ma doue mi stendo? son' all'estremo della carta, ne
di uolgerla mi piace. State sano. Di Venetia,
a' XIIII. di Agosto, 1559.

tondur-

, se quel

igenza,

portante mte. ma

le facen-

omi del

done non

e la dolce

adira; che ia nostra,

me dall's

Meril'm-

a e l'altro

Giugno,

accade ri-

contaner-

mo, perche

Nto impor

confegua-

mon ho che

i costuma,

desiden

anche, le

mi il defi-

derio.

## A M. PACE SCALA.

INTENDO, che hora si procede nella lite del mio Lombardini: la quale, s'io dirò, che mi sia molto a cuore; terrò per fermo, che debba esser parimente a uoi; poi che hauete già potuto comprendere, qual sia uerso lui l'animo mio, & il desiderio di ogni suo bene . oltrache di cosi rara uirtù, e bontà egli è dotato, che per se stesso è degnissimo dell'amor uostro . nondimeno, per sodisfare a me stesso, non perche io Stimi esfer necessario, pregoui di nuono, con quanta caldezza posso, ad impiegarui ogni uostro studio; acciò che prestamente se ne uegga il fine: del quale ho preso ottima speranza e per la qualità della causa, e per la buona cura, che so ne hauerete uoi. Stiamo aspettando l'auiso del Pontesice nuono: di che ci sono narie opinio-711,

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

ni, come uarie sono le passioni de gli huomini.
io spero, e desidero insieme, facendo un mescuglio di giudicio, & amore, che riesca l'un de'
due da uoi nominati: benche ci sia gran disaguaglianza, quanto all'interesse mio. che se dall'uno spero, dell'altro mi prometto. Raccomman
datemi al mio S. Carlo da Castro, dicendogli,
che presto uederà condotto a fine il desiderio suo
intorno alla tradottione di Filone, cioè di quella parte, che può piacere all'intelligenza uniuersale. Il figlioccio, e la madre stanno benissimo, e meco insieme ui si raccommandano.
Di Venetia, a' 111. di Settembre, 1559.

# A M. PACE SCALA.

G L I affari di M. Marc' Antonio Lombardini reputo esser, e sono piu che miei. la qual cosa desidero che uoi mi crediate, e molto piu, che con gli effetti mostriate di crederla. Del uenir quà nó douete pigliar disagio, douendo io tra non molti giorni ritrouarmi in Padoa. doue uer rei, se sossi in Roma: tali sono i meriti uostri. ma che dite di Zouone? quanto a uoi, la cosa è ita a monte. percioche tacendo parlate. dal canto mio la uoglia non è spenta, come che sia alquanto scemata la speranza. Mi ui raccommando. Di Venetia, a' v. di Settembre.

A M.

mescu-

unde'

1/23113-

dall'H

onimal

ndogli,

ETIO M

di quel-

uza uni-

moso be-

sidano.

559.

to Long-

Lagual

alto bin,

Del ue-

100 10 174

done ner i nostri.

La cosa è

ate dil

de la

raccom-

abre.

A H.

#### A M. PACE SCALA.

SIGNOR compare, come fratello, anzi piu che fratello: che mi par necessaria qui la correttione: e col parer mio so che si accorderà il giudicio uostro : se però il giudicio da gran bon tà non è uinto; dirò adunque, signor compare ca rissimo, che qui sto con gran pena, priuo di quel dolce tempo, che gustai nell'amoreuolezza uo stra, grande per se stessa, e maggiore perche sempre è congiunta con quella del nostro signor Carlo . Partì l'amico, e con lui quasi ogni speranza: se però si può sperare, che nascan piante nell'arenosa Libia, o che generi un'Eunuco. Rimango libero ame stesso, & a gli amici, e piu che a tutti a uoi, che maggior meriti meco hauete. e questo è maggior bene, che tutte le ricchezze, le quali, non desiderando, io posseggo: e quando le desiderassi, una sol'oncia di libertà piu cara mi sarebbe, che mille libre d'oro. State sano. Di Venetia, a' 11. di Agosto, 1559.

## A M. OTTONELLO DISCALZI.

P E R dispormi ad amarui bastaua l'amicitia, che uoi hauete col mio honorato M. Pace Scala, col quale infinita sua cortesia, e rara bontà mi ha congiunto: ma, se in uoi apparisco T 2 no

no tanto chiari segni d'ingegno, di dottrina, e di ogni lodeuole qualità, non douete marauigliarui, che io ui ami come cosa amabile, ne rendermi gratie del picciolo mio presente, chè non ha proportione alcuna col desiderio mio di seruirui, e con quella osseruanza, che son tenuto a portarui, conoscendoui degno figliuolo di cosi uirtuoso padre, e uedendoui caminar a gran passi per la diritta strada del uero honore. Le uostre proferte mi sono gratissime, piu ueramente per l'affetto, onde nascono, che per altra mia satisfatione, o commodo, che da gli uffici uostri, uenendo occasione, potrebbe seguirne. Di me, all'incontro, ui prometto, e do no, quanto uaglio: che però non è molto, considerato per se stesso: ma congiunto con l'animo, che insieme ui porgo, sarà cosa infinita. E mi ui raccommando, con speranza di riuederui assai tosto, se da miei affari mi sie conceduto. Di Venetia, a' XII. di Febraio, 1559.

## A M. VINCENTIO STELLA.

ERA gran beneficio, & anotabil uentura io poteua riputarmi, che V. S. ripiena di molte rare qualità, & honorata da molti, mi facesse degno dell'amor suo: ma per obligarmi maggiormente, essa stessa tra le molte sue occupationi ha uoluto scriuermi, et offerirmisi. ne men chiari

147 Q V A R T O. chiari segni dell'animo suo, e sua infinita gentilezza ho compreso dalla bellissima epistola di M. Fabio, suo figlinolo, e dalle parole dettemi. dall'eccellente mio Pastorio. e benche l'opinione, ch'ella ha di me concetta, di gran lunga auan, zi ogni mio merito: nondimeno uolentieri l'accetto, e con affetto cordiale l'abbraccio, per non priuarmi di quel bene, che la sua molta humanità mi porge. gratie le renderei con questa lettera, se trouassi parole, che pareggiasse, ro il debito mio, e corrispondessero al desiderio, onde questa parte, che sarebbe a me trop po difficile, tutta rimetto al suo discreto giudicio, et alla sua gran bontà, pregandola a crede re, che da qui inanzi io sia per esser sempre tal mente disposto a seruirla, & honorarla, che, quato di forze molti mi uincono, tanto io uinca ogniuno di uolontà. Dello stato, in ch'io mi tro uo, il Pastorio le dirà. qui rimango col corpo, & alei uengo con lo spirito, e godo in quella ma niera, ch'io posso, la sua conuersatione, e di molti altri miei amici, e signori, che a Bressa m' inuitano, & aspettano. e perauentura al nostro commune desiderio, di nederci e conoscer ci personalmente, risponderà l'effetto. tra tan to iscusi questa mia indispositione, e sia contenta di molto raccommandarmi al gentilissimo & ingeniosissimo suo figliuolo: il quale mi da speranza

ma, e

narani-

ite, che

mio di

IN TUNK

liush &

minar 1

STREET,

DIN HE-

che per

e da gli

ebbe se-

tto, e do

to , con-

on ani-

Trita. E

пледети

eduto. Di

LA.

Hentist

dimolte

n facelle

m m.19.

ne men

chiari

ranza di rara uirtù: così leggiadramente ha egli composta l'epistola, che mi manda. Et a lei, col fine, & all'eccellentissimo messer Iacomo Chizzuola bacio la mano. Di Asola, a' xx1. di Settembre, 1557.

## A M. VINCENTIO STELLA.

QVELLI amoreuoli scherzi, onde è sparsa la prima parte della lettera di V. S. altra origine non hanno, che un uerissimo e sincerissimo amore, del quale mi fa degno la sua infinita bontà, & al quale risponderò io con pari amore, se in altra guisa non potrò. Noi partimmo da lei obligati dalla sua molta humanità, e ne ragionammo assai nel camino, & io a tutte l'hore ne penso; ne sie mai, che una dolce memoria non mi accompagni di quei pochi giorni, ch'io uissi in casa sua, e ueramente uissi, hauen do hauuto tanta copia della sua presenza, e de' suoi prudentissimi e santissimi ragionamenti. Debbo io ueramente, signor mio, da qui inanzi esser caro a me stesso, poi che comprendo di esser amato da chi è carissimo a tutti i buoni, e non usa di peccare nel fare scielta de gli amici: tra quali ho io ottenuto luogo non tanto perche l'habbia meritato, quanto perche mi sforzo di meritarlo, uiuendo, & operando ad essempio di V. S. che è come dire, uirtuosamente a tutte l'hore Q V A R T O.

2 egli

alei.

1como

XXI.

A.

Hide è

1. altra

iceriff-

infinits

1 21120-

timmo

1,0 110

a tutte

ice me-

giorni,

hauen

4, 846

menti.

10.17.71

lodief-

e, unom

amici:

forzo di

Temp!0

atutte

l'hore

148

l'hore . al qual fine come che mirino i miei pensieri del continouo, nodimeno sentomi esser poco atto per arrivarui, saluo se la gratia del nostro pietoso Signore non mi ui conduce, mostrandomi la diritta uia, et aggiungendo forze alla mia debolezza. Son' in Caneto, doue prouo l'aria piu benigna, che in Maderno, non che in Asola . trattenimento non manca d'huomini gentili, e uirtuosi. e finalmente considerando oltre al le predette, molte altre qualità, non trouo luo go, che, secondo il mio presente bisogno, concor ra co questo. Saluto il dottissimo padre Alessan dro Toto, il Mag. Chizzuola, il mio Pastorio, et a V. S. con quello affetto mi raccommando, che suol'esser in chi molto ama uerso chi molto meritadi esfer amato. il medesimo sa mio cognato, e M. Ercole Podocataro, stretti parimente dal nodo della sua cortesia . in particolare abbraccio M. Fabio, al quale mi rende affettionato la sua modestia niente meno, che l'ingegno, e lo Studio delle lettere.che N. S. Dio doni a tutti ogni contentezza. Di Caneto, a' x11. di Nouembre, 1557.

# A M. VINCENTIO STELLA.

Non potrei dire a pieno a V. S. quanto di piacere io habbia sentito intendendo le nozze della honorata sua figliuola. tengo ueramente le T 4 cose

cose sue in un'istesso grado con le mic. e però tan to me ne rallegro, quanto se una mia propria sigliuola si fosse maritata. faccia Dio, che ne segua ad amendue le parti perfetta contentezza: si come, per la sua infinita gratia, spero che anuerrà. M. Honorio, suo figliuolo, uenne a' di passati a uisitarmi. piacquemi oltra modo la sua gentil creanza: e si come dalla presenza feci giudicio del suo bell'animo, così dalle parole dell'ingegno. me gli offersi, & all'offerta segui ranno gli effetti, se degnerà di commandarmi. Io non intendo di uoler hora consumar molte pa role nel renderle gratie dell'amoreuole e prudente consiglio, ch'ella ha dato, per la raccom mandatione delle mie lettere, a M. Gio. Battista Gauardo: di che & essami ha scritto, & egli mi auisa. Pregola, se sarò constretto darle molestia raccommandando alle nolte alcun'ami comio, sia contenta d'iscusarmi: e se questo è peccato, donilo all'amicitia nostra, la quale io, predico per ambitione. Non so, che sarà della uenuta mia . il desiderio misospinge, e la debolezza del corpo mi ritarda. ma, se le forze andranno di pari con l'animo, senza dubio uerrò, e goderolla in miglior stato di complessione; e conseguentemente con animo piu allegro, che non potei a questo Ottobre. Che fa il mio gentil Pastorio? come sosterrò io l'esser da quella lua

Q V A R T O. 149

fua infinita dolcezza, da quella rara uirtù, e

fingular bontà feparato? ma non può effer feparatione de glianimi, quantunque fia de'corpi.

& è questo il privilegio della uirtù. pregola a
falutarlo, & infieme M. Honorio, & M. Fabio, suoi figliuoli. & a lei con quell'affetto, che
maggior può essere, mi raccommando. Di Venetia, a' XXVII. di Gennaio, 1557.

rotan

mafi-

ne se-

ezza:

To che

mile 1'

rodola

Rafe-

parole tasegui

dami.

volte pa

e pru-

JCCOTH.

Batti-

to, or

melto è

pade 10

idebo-

78 111-

METTO,

one, e

gentul quella fua

#### A M. VINCENTIO STELLA.

MOLTA humanità ho ueduta nella prima parte della lettera di V.S. e molta cortesia nella seconda. laonde gratie infinite le rendo pa rimente, si come io debbo, dell' una e l'altra. ma certamente nella prima troppo mi honora; enell'altrami rinuoua & accresce la memoria delle accoglienze fattemi in casa sua: delle quali, per non poter in altro sodisfarmi, io penso quasi a tutte l'hore, e parlone con me stesso. Non so, a chi debba esser piu tenuto, a V.S. delle codognate, che mi manda, o alla signora sua consorte della bontà loro. sia partito tra amendue l'obligo mio equalmente, si come di amendue uerso me l'amoreuolezza è pari. Le bacio la mano. Di Venetia, a' x x 1 x. di Ottobre, 1558.

A M.

## A M. VINCENTIO STELLA.

HAVENDOMI V.S. deznato del no me di compare, sarebbe ufficio mio di ringratiarla, e uolentieri il farei, senon che io so l'amicitia nostra esser già tanto ferma per se stessa, che non ha bisogno alcuno di simili sostegni. lasciata adunque da canto questa parte, la prezo a credere, che io conosca interamente, quanto debbo esserle tenuto per questa sua tanto amore uole dimostratione, la quale stringerà gli animi nostri di santissimo legame, accrescendo parimente al' uno, el' altro, non dirò l' amore, il quale non penso che piu possa o crescere, o scemare, ma piu tosto la diligenza nell'operare tutti quelli uffici, che a cosi fatto amore si richieggano. nella qual parte si come io sarò prontissimo pagatore del debito mio: cosi di V. S. la sua gran bontà non mi lascia credere punto meno di quello, che io desidero. Il fanciullo, e la madre stanno benissimo; io di maniera, che posso, e debbo contentarmi, concedendomi N.S. Dio tanto di sanità, che basta per seruigio della mia famiglia; la quale deue esser, dopo l'amore di sua divina Maestà, la nostra prima cura. La supplico araccommandarmi a' suoi honorati e uirtuosissimi figliuoli, M. Honorio, e M. Fabio, non escludendo mai il mio Pastorio. Et a lei.

Ten

gli

121

371

lei, insieme con la comare, & il figlioccio bacio la mano. Di Venetia, a' x. di Agosto, 1559.

telno

ngra-

tella,

4.10-

prego

MARLO

more

antimi,

pari-

ore, il

0/66-

Starso

re firi-

v.S.la

to me-

10,012

he post-

N.S.

io della

17770-

CHYA.

01107.153

W. Fa-

, Eta

#### A M. HONORIO STELLA.

SE voi non foste, quale mostrate di essere nelle uostre lettere, e quale intendo da mol ti che noi sete; io nondimeno sarei constretto ad amarui, & osseruarui, essendo figliuolo di un padre, il quale e per uirtu, e per humanità a niun' altro della uostra patria è secondo: ma facendoui uoi conoscere a tutte l'hore degno sigliuolo di cosi raro padre; e mettendo sempre mazzior studio per acquistarui il tesoro di quelle qualità, le quali nerso chi le possiede generano amore, e riuerenza, ne sono alle ingiurie del la fortuna soggette; cresce la mia affettione in gran maniera: e, donendo ella sempre crescere a proportione della nostra uirtà, posso quasi cre dere, che fra non molto tempo debba essere infinita. Ne stimo sia bisogno di confortarui a non uscire, o piegar punto di quella uia, la quale ha uete già con ueloci passi in buona parte trascorsa, di modo che non lungi uedete la gloriosa meta, egl' immortal premi delle nostre fatiche. ma se perauentura o l'età uostra, non bene an cor ne gli habiti uirtuosi confermata, o la conuersatione di alcuno dissimile a uoi, o gli acciden

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

ti, che hanno forza di mutare lo stato, e la forma delle città, e delle prouincie, ui proponessero cosa dal nostro costume dinersa: ricordini, che la uirtù, quando è nel mezzo de' suoi contrari, se contende, e uince, allhora ueramente è uirtù, & acquista la sua perfettione: e siaui a mente, che l'incontinenza di una sol'hora può distruggere in uoi i meriti di molti anni, e con eterna macchia dishonorarui. Nel qual proposito altre cose direi, se non scriuessi a uoi: e medesimamente, perche scriuo a uoi, queste poche ho uoluto dire: confortandomi dall' una par tel' affettione a ragionar con uoi stesso in materia della gloria uostra: dall' altra parendomi souerchio il ragionarne molto, per la notitia ch'io bo dell'eccellente ingegno uostro, e per l'opinione, che uogliate essercitarlo, come infin' hora hauete fatto. Accetterete adunque l'ufficio mio consemplice e puro affetto, cioè tale, che corrisponda al mio, e sia degno della nostra amicitia: la quale benche sia nata da poco tempo in qua, nondimeno per la conformità de gli animi è talmente cresciuta, che, se non è perfetta, poco certamente deue esserne lontana. cosi dico; percioche, quel che io sento in me stesso, giouami a credere il medesimo di uoi; ne mi lascian credere altramente le uostre affettuose lettere, e le tante amoreuoli dimostrationi dell' h0-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

bonorato padre uostro: al quale, & al dottissimo, e gentilissimo Pastorio, quando scriuerete a Bressa, desidero di essere infinitamente raccom mandato. N. S. Dio ui conserui. Di Venetia, a' xxviii. di Decembre, 1558.

a for-

messe-

rdini,

N CON-

mente stani 1

ra può

con e-

roposi-

eme-

He po-

and but

mate-

omi fo-

inch' io

rl'opi-

fri ho-

el'uffi-

è tale,

nostra

o tem-

de gli

è per-

ntaria.

ne ftef-

ne mi

ettuose

u dell'

## A M. GIO. BATTISTA PASTORIO.

COME prima intesi del grado conferito nella persona uostra dall'illustre signor Girolamo Gonzaga, somma contentezza ne presi, ne però maggiore di quella, che la nostra antica amicitia richiedeua. e questo ufficio di rallegrarmi con uoi per uia di lettere hauerei fatto incontanente, se al desiderio mio uari trauagli, e di mente, e di corpo, non si fossero opposti. hora, benche mi ritroui quasi nel medesimo stato, nondimeno uinto e constretto dalla uostra huma nissima lettera, scrittami in risposta di quanto ui hauea detto a nome mio il signor Honorio Stella, mi sforzerò di sodisfare a due debiti, l'uno, di rallegrarmi con uoi, si come fo, cordialmente del sopradetto grado: l'altro, di renderui gratie infinite, che cosi pronto ui sete dimostrato ad accettar nella disciplina uostra mio sigliuolo . il che , douendo uoi credere , che mi sia carissimo; pregoui insieme a credere, che poco men caro mi sia, il uederui honorato di quella

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

arciprebenda di Castiglione, che sara il sostegno delle uostre uirtuose fatiche, e done gionerete altrui con gliscritti, si come infin'hora hauete giouato con la noce, questa sie di ognialtra maggiore, e ben degna ricompensa all' alta cor tesia di quell'illustre signore, il cui nome con eterna lode i posteri essalteranno, conoscendo non altramente esser frutto della sua infinita libe ralità l'otio uostro, che dell'otio i componimen ti. Eccoui, Pastorio mio, congiunte insieme, per diuina gratia, la quiete, e la riputatione. che altro ui resta, se non conoscere uoi stesso? il che farete, aggiugnendo splendore con la penna uostra a quelli studi, a' quali sete tenuto della piu nobil parte di uoi stesso, e di cotanto amore, quanto ui porta non pure la città di Bressa, che molti frutti ha già colti della uostra uirtù, ma quelli ancora, che solamente per fama ui conoscono. con la quale speranza ueramente mi si raddoppia l'allegrezza de commodi uostri: e uoi maggiormente l'accrescerete con gli effetti. Ne piu oltre mistendo, per non parere, che, doue mi rallegro con uoi, insieme uoglia confortarui, come se dell'animo uostro dubitassi. il quale ufficio, mi do a credere, che sarebbe del tutto souerchio. Quanto a mio figliuolo, egli ha bisogno di quella diligenza, che a me dall'infinite mie occupationi non è concessa. oltrache

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

#### Q V A R T O.

Softe-

E1046-

raba-

Waltra

Macor

CO71 6-

(cendo

malibe

otimen

tatione.

a penna

uto della

amore,

fa, che

rtu, ma

nte mi |

WSTTI: 8

i effetti.

e, de,

confor-

italli. il

ebbe del

No, egli

dall'm-

Itrache

10

152

io ueggo potermi tosto occorrere di fare un uiag gio, doue egli, uenendo, perderebbe gran par te de' suoi studi, e patirebbe disagio forse non tolerabile alla sua ancor tenera età, e non molto robusta complessione. laonde, se otterrò da uoi, che nella cura di lui per qualche mese almeno uogliate entrare in luogo mio; non posso age uolmente dirui, a quanto gran uentura io il reputerò. e, piacendoui in ciò di contentarmi, co me la uostra lettera mi promette, e la nostra an tica amicitia mi assicura; insin da hora ue ne rin gratio, promettendoui all'incontro quanto io possa mai operare con lo studio, con l'ingegno, con l'industria mia non pur a beneficio uostro, ma douunque penserò di farui cosa grata. E col fine mi ui raccommando. Di Venetia, a' xxx. di Luglio, 1559.

## A M. MICHELE SOPHIANO.

Non ho sentito dolor questi parecchi anni, che piu a dentro m'habbia penetrato, e piu trassitto, che la nouella della uostra perigliosa infermità, della quale intesi e da M. Marc' Antonio Mureto, e da molti altri. hor che mi uien detto, che pur state alquanto meglio; con uoi, e con me stesso mi rallegro; e prego quel nostro commune diuino Signore, e benignissimo padre, che ad amendue non solamente conserui,

ma

ma grandemente accresca questa allegrezza, di maniera che siamo sicuri della uita uostra: la quale con ogni honore, e commodo uostro mi fu sempre carissima da indi in qua, che la uostra sin gular dottrina, bontà, e gentilezza conobbi. Io non so, come il conuersare ui aggrada: ne uor rei in ciò punto operare contra la uolontà, o complessione uostra: ma, quando l'esser trattenuto non ui offenda, io ui offerisco, e pregoui ad accettare l'amicitia di M. Andrea Duditio, ami cissimo mio, e, se non m'inganna l'affettione, il piu amabile perauentura, che uoi fin'hora habbiate conosciuto . non ui parlo dello stile latino: del quale, se credete, che punto io m'intenda, do uete insieme credermi, ch' egli habbia nel pregio di questa lode pochissimi pari, e superiore niuno. ma di bontà, di humanità, di bella e gen tile creanza uederete in lui, pratticandolo, rarissimo essempio. e benche queste qualità, delle quali io ui fo fede prima che lo conosciate, doueranno farlo tutto uostro, si come a uoi le medesime hanno acquistato gli animi, & i cuori di molti: nondimeno l'infinito mio desiderio di com piacergli mi constringe a pregarui, che, oltre a' meriti di lui, uogliate ancora per amor mio essergli cortese dell'amicitia uostra, e de'uostri dottissimi ragionamenti; con ferma opinione, che l'obligo suo uerso uoi sarà con ogni sorte di ufficio,

Q V A R T O.

73a, di

tra: la

ro mifu

oftra fin

nobbi.

ene nor

tratte-

ezoni ad

ditto ami

ettione, il

wrahab-

le latino: tenda, do

anelpre-

Superiore

bella e gen

rdolo, ra-

lita, delle

inte, do-

voile me-

i cuori di

rio di com

t, oltred

de'unstri

opanione,

i forte di

ufficio,

153

ufficio, tutto con eterna memoria non meno da me, che da lui, riconosciuto. che Dio ui renda la sanità; acciò che lungamente possiamo gustare li pretiosi frutti dell'ingegno, e della uirtù uostra. Di Venetia, a' x11. di Gennaio, 1558.

## A M. OTTAVIANO MACGI.

SE I o fossi poeta, come mi pareua di essere, quando era dell' età uostra, risponderei con numeri poetici al uostro diuino hendecasillabo; il quale nel ringratiarmi, e lodarmi mostra quante gratie io debba a uoi, e di quante lodi fia degno il vostro sublime ingegno. alle quai due parti conosco e confesso di non esser bastante; saluo se uoi non mi prestaste la uostra musa per fare l'uno, e l'altro: quantunque non cost ageuolmente da lei, come dalla uostra cortesia, crederei di poterio impetrare, essendo io, per bauere già tanti anni abandonata la poesia, quasi caduto in disgratia di tutte le muse. Confortoui a seguir dietro a questi gloriosi principij, che ui conducono a gran passi uerso l'immortalità. E mi ui raccommando. Di Venetia, a' xvIII. di Giugno, 1558.

## A M. OTTAVIANO MAGGI.

T v T T i icomponimenti di V.S. si rasfomigliano, & equalmente dimostrano l'eccel-V lenza

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

7:011

terr

cola

hom

don

7.1 6

tolo

cum

ned

dott

CO7:1

XII

gib

lenza del suo rarissimo ingegno. laonde io fo giu dicio, che, se ella crescerà questi quattro, o cinque anni futuri a proportione de' passati; fie sua la gloria dell' età nostra: come uoglio sperare da' principi, che appariscono, e come desideroper la mia singulare affettione uerso lei, la quale mi da sicurtà di pregarla, che non si lasci uelar gli occhi della mente dall' amore di se stessa, secondo l'error commune della maggior par te de 'giouani. percioche, esfendo la fatica troppo nimica alla natura humana; non è, chi uolen tieri lungamente la sostenga. onde auuiene, che, giunti ad un certo segno, non ben uicino a quello, doue è riposto il pregio della uera lode, ci fermiamo. So, che io fo torto al suo bell' animo, ragionando in tal materia, come se io du bitassi della sua constanza; ma maggior torto fa rei alla nostra amicitia, se, essendo V.S. nell' età, che hora è, & io tanto desideroso dell'honor suo, non mescolassi tra le sue lodi alcuna essortatione: la quale doue non sia necessaria per incitarla, si come uolentieri mi do a credere, seruirà almeno per confermarla nel suo proponimento. La conforto parimente a perseuerare con ogni a lei possibile diligenza nello studio della lingua greca, tanto importante alla cognitione delle scienze liberali. benche, quanto anche in questo siano poco necessarie le mie parole,

Q V A R T O. 154 le, mi dimostra la bellezza del suo epigramma: nel quale ho riconosciuto gli ornamenti de' migliori antichi poeti. e quantunque sia paruto ad alcuni, che nel settimo uerso il principio della pre catione malageuolmente dependa dal fine della lode precedente: nondimeno a me pare, che non perciò ui sia errore, e che quella copula hab bia forza di congiugnere acconciamente una ma teria con l'altra, e questa destrezza di passar da cosa a cosa, senza apparato di parole, è propria di Homero, & ha molto del famigliare: al che si accosta la natura dell'epigramma. Al mio honoratissimo padre Ottauio, tutto bontà, e tutto amore, che dico io? una cosa sola, tacendone molte, per non esser lungo; che mi è discara la uita, quando mi ricordo di esser da lui tanto lontano; e mi si fa poi carissima, quando alcuna uolta entro in speranza di poter presto riuederlo. Saluto gli amici, & in particolare il dottissimo, & humanissimo Poggiano. V. S. si conserui, e mi ami all'usato. Di Venetia, a' x11. di Maggio, 1559.

o fo gin

1,0 cm-

ati; fie

o hera-

deside-

lei, la

si lasci

isestes-

gior par

icatrop-

chi nolen

mullene,

micino a

ra lode,

bell' a-

reseio du

r torto fa

.S. nell'

dell'ho-

lemael-

aria per

redere, o propo-

menera-

lo studio

100711-

anto an-

ie paro-

le,

# A M. OTTAVIANO MAGGI.

DEBBO prima rallegrarmi con V. S. dell' honore meritamente riceuuto, del quale, hoggi ha tre giorni, che io intesi dal Mag. M. Nicolò Barbarigo: dapoi ragionerò di me, in rispo V 2 sta

sta di quanto mi scriue. Con lei adunque mi rallegro, non solamente c'habbia ottenuto luogo tragli Ordinari, ma che l'habbia ottenuto essendo absente, con fauore universale di tanti, e tantosauisenatori, non essendosi ritrouata pur una opinione contraria. uiemmi detto, ch'èsta ta cosa senza essempio. ne me ne marauiglio punto, essendo parimente senza essempio la sua uirtù, talmente già conosciuta nelle publiche oc correnze, che l'honore a lei dato non è, come. in altri suol'essere, per incitarla a lodeuolmente operare, ma per pagamento di quello, ch' ella ha già operato, & opera tuttania, con ualore, e fede in seruigio della sua Republica. con la quale altrettanto, e molto piu, che con V.S. mi rallegro. percioche dimostrandosi grata nel premiare la bontà, l'ingegno, e la prudenza, non solamente fa beneficio a chi n'è degno, ma. genera desiderio in ogniuno di ben seruirla, poi che di buon seruizio ottima ricompensa si riceue . benche mi rendo certo , che V. S. nell'opere egregie non ha per fine ne l'honore, ne l'uti le, che può seguirne, ma nella uirtù sola mira, e di lei sola si contenta. e parimente mi do a cre dere, ch' ella conosca, se ciascuno è tenuto alla sua patria, quanto siamo noi tenuti a questa; la qual è tale, che, operando noi per giouarle quan to possiamo, sarà nondimeno ogni merito nostro

che

peri

deg

nell

cont

22101

fa,

dar

914

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

Q V A R T O. al merito di lei inferiore. segua aduque V.S. ne' suoi uirtuosi atti, sempre facendo a beneficio del la patria quel che deue, e sempre da lei aspettan do quel che merita. Vengo alla sua lettera, amoreuole come tutte l'altre, di che le renderei gratie sempre che io le scriuo, se la sua infinita humanità, e la nostra amicitia il comportasse. Quanto al uenir a Roma, per sopra intendente della stampa, che dissegna sua Santità di ridurui: farebbe carico honoratissimo; & io l'accetterei piu che uolentieri, se dallo stato delle cose mie, che sono hora assai bene incaminate, mi fosse permesso. di che però, quando la prattica piu oltre proceda, mi rimetterò sempre al consiglio de gli amici, e tra gli altri di V.S. la quale si co me nell'amarmi trappassa ogni mio merito, così nella prudenza auanza l'età sua. Tra tanto sard contenta di render gratie al signor Faerno di quanto ha detto in lode mia con desiderio & opi nione di farmi beneficio: si come ueramente mi fa, lodandomi, et amandomi. Et a lei mi raccomando. Di Venetia, a' x v I I. Febraio, 1559.

riral-

Luozo

to ef-

inti, e

a pin

refta

uiglio

12/112

To sett

. come

mente

ch'ella

17 14.2 lo-

M. CON

VEV.S.

ata nel

पेशार्य,

10, 711

1/12, 701

li mee-

M'ope-

elinii mira,

lo acre

to alla

Ha; la

equan

710 FTO

46

#### A M. CARLOTYRCO.

SETANTO giouamento hauessi preso da cotesta aria, mentre ui sui l'anno passato, quanto di piacere ho sentito, leggendo la uostra canzone, scritta in morte del gran Carlo quinto;

to; senza dubio sarebbe la stanza mia piu tosto in Asola, che qui: come che io habbia, da perfetta sanità in fuori, quanto può desiderar un par mio. Veramente, signor Carlo honorato, non troppo benigna stella, essendo uoi dotato di cosi pellegrino ingegno, e di tante altre lodeuoli qualità, ui condanna a uiuere doue tra molte tenebre non puo risplender la uostra uirtù, con la quale potenate illustrar noi stesso, & honorar il secol nostro, eccitando in altrui desiderio di rassomigliarui: la doue hora, hauendo uoi il campo stretto per essercitar le nostre piu nobil parti, non ueggo come possano apparire effetti degni di uoi, & alla uostra nobile industria corrispondenti. Ma, per tornar alla canzone, lasciata da canto questa parte, nella quale mi hanno sospinto insieme affettione, e dolore; parmi, che la qualità de 'uostri uersi non sia punto inferiore al soggetto, di che parlano; il quale è superiore a quanti tra le historie di molti secoli si leggono. la uostra musa, hor dolce, hor graue, hor si china, hor s'inalza; non è mai senza spirito, non è mai senza ingegno; e si acconciamente mescola l'arte con la natura. che l'una pare trasformata nell'altra, & amendue insieme fanno perfetto il poema uostro, di maniera che mi conosco esserui debitore di molte gratie, essendoui uenuto in pensiero di far-

ecci

Q V A R T O.

Mtofto

aper-

rar un

onora-

1 dota-

Itre lo-

He tra

a mr-

10,0

mi desi-

fauendo Are piu

pparire

e indu-

La can-

Ma qua-

e dolo-

mon sia

lano; il

dimol-

dolce,

non e

70; 0,1

LATHTA,

of a-

110 tro,

tore di iero di far156

farmene partecipe . non aspettate già ricompen sa dalla sterilità dell' ingegno mio: al quale hora, perche sia meno atto a produrre, corre assai contraria la stagione per le molte cure, e mo lestie, che a tutte l'hore mi soprauengono. bastiui l'animo mio, tutto disposto ad honorarui, e ripieno di quel desiderio del ben uostro, che fraterno amore accompagna. Riceuerò in mol ta gratia, se ui piacerà di raccommandarmi all' eccellente poeta Tirabosco. E mi ui raccomman do. Di Venetia, a'x11. di Decembre, 1558.

# A M. NASCIMBENI.

Poi che miètolto di poter con uoi con uersare qualche tempo, si come haueua dissegnato; rallegromi almeno che andiate in una città, doue su sempre amata, e stimata la uirtù, e doue spero che sarà la sede uostra per molti an ni, in grado honorato, e con abondanza di ogni commodo. Sarà con uoi, a guisa di sido Acate, il nostro M. Isepo Fasinardi, dal qual misepara l'iniqua mia fortuna con infinito cordoglio di amendue. nel qual dispiacere piglio gran conforto, uedendo ch'egli perde assai poco, partendo da me, è guadagna molto, uenendo da uoi, che sete sonte di bontà, e di dottrina, e mostrate di amarlo quanto merita: che merita di va certo

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.2.45

certo infinitamente: quanto ho potuto compren dere in questi mesi, che è piaciuto a Dio di lasciarci uiuere insieme. nel qual tempo infino all'ultima hora son rimaso tanto sodisfatto dell' ingegno suo, e de' costumi, e dell' amoreuolezza, e diligenza nelle cose mie, che son constretto ad amarlo per giudicio, e, doue io possa, beneficarlo per obligo. Laonde, se all' affettione uostra uerso lui può farsi accrescimento alcuno, ue ne prego come di cosa, che io desidero sommamente: pregandoui insieme a prometterui di me quanto uaglio, in ogni tempo, & ogni luogo. che di cotal credenza non rimarrete mai ingannato. Desidero, che sia salutato in nome mio l'eccellente non meno in ogni uirtu, che nella scienza del medicare, M. Girolamo Arlotti, amico mio di molti anni, e molto ama tore de' pari uostri. Mi raccommando senza fine. Di Venetia, a' x x I I I I. di Febraio, 1558.

# ALL'ARCIVESCOVO DISALERNO.

LA BELLISSIMA, & oltramodo prudente oratione, composta, e recitata da V.S. Reuerendiss. nella morte di Carlo V. mi darà hora materia discriuerle; la doue, mancandomi soggetto, io mi taceua, & bauerei

per-

nell

ti:

tra

10 4

mdi

delle

Ren

ram

com

ha

legi

e co.

orat

in t

de s

10 :

cere

did

Q V A R T O. perauentura tacciuto lungamente. hebbi gratia di nederla per cortesia del nirtuosissimo, & humanissimo signor Vincentio Pinelli, che attende hora in Padoa con infinita sua lode a gli honorati studi delle scienze. e si come io era rimaso pochissimo sodisfatto di un' altra scritta nell'istessa materia, che comparue a' di passati: cosi la sua non pur mi sodisfece, ma mi trasse a marauiglia grande, per la disparità, che io ueggo esser tra gli scritti di lei, e quelli di molti altri, che del continouo ogni lor cura, & industria impiegano nello studio, & esfercitio della eloquenza Romana; alla quale, so io, & hollo detto a molti, quanto tempo è che V. S. Reuerendiss. piu non mira, ne pur pensa. Veramente ella ha gran cagione di render gratie, come sempre usa di fare, a N. S. Dio, che le ha fatto gratia di cosi pronto, & eleuato ingegno, di rara dottrina, di prudenza singulare. le quai parti riconosco tutte nella sua oratione: e con lei mi rallegro dell'infinita gloria, che le si apparecchia, dounnque arriverà la predetta oratione: la quale, non ha dubio, che fie letta in tutte quelle parti, doue è peruenuto notitia de gli egregi fatti, e del sommo ualore di Carlo V. che è come dire, per tutto l'habitato cerchio della terra. Io era prima tutto acceso di desiderio di correre per l'istesso campo, & ester-

pren

dila

110 al-

o dell'

iolez-

Itret-

1, be-

ttio-

alcu-

lidero

omet-

wire-

ato m

urtu,

olimo

to ama

di Fe-

modo

ita da

V. 711

11.116-

merel

per-

-essercitarui il mio debole ingegno: ma, poste piu uolte in bilancia le mie forze da un canto, & dall' altro l' altezza del soggetto, e nedendo non esserci l'equilibro, da cosi fatto pensiero mi ritrahena, riprendendo me stesso di temerario ardire; ne solamente giudicaua di esser io poco atto a sostenere cosi grave impresa, ma credeva insieme alcuna uolta, non solamente nella nostra Italia, spogliata, & nuda in gran parte di quel le uirtu, che già l'adornauano, ma in niuna par te del mondo potersi hoggidi ritrouar cosi felice penna, che con lo scriuere agguagliasse le tante prodezze, e qualità di quell'unico signore. ma di questo errore mi ha tratto V. S. Reuerendiss. hauendo con la maestà del suo stile sodisfatto a' meriti di quella Maestà, che uisse formidabile al mondo, e morì grata a Dio, uincen -do se stessa in quell'ultimo atto di tanto, quanto hauea uinto gli altri in tutto il corso della uita sua. E perche mi uien detto, che ne ha composto un'ancora nella moderna lingua Italiana; la supplico a farmene gratia quanto prima potrà . perche non doueranno a lei mancar modi di farla capitar in queste parti, oltra gli ordinari, che uengono da Napoli a Roma, e da Roma a V enetia. Trouomi hora, quanto alla sanità de gli occhi, a tal termine, che quasi interamente mi contento: e l'eccellentissimo Falloppia,

am

Seri

774

per

110,

158 Q V A R T O.

pia, dalla cui mano, dopo Dio, riconosco que-.sto beneficio, mi da speranza assai sicura di douer fra pochi giorni ridurmi in stato di perfetta sanità col quale auiso ho pensato di recarle con tentezza, per quella affettione, che sempre ha mostrato di portarmi, e per essere ella naturalmente uerso ogniuno di carità Christiana, e di amoreuole affetto ripiena. Che N. S. Dio la con serui per molti anni, a consolatione di tanti ami ci, e seruitori suoi, a beneficio del mondo, e gloria del secol nostro. Di Padoa, a'xv I. di Maggio, 1559.

oste

mto.

lendo

romi

Tario

poco

deua

oftra

ignel.

napar felice

tante e.mi

verer:-

fodif-

Te for-

uncen

quanto

La suta

compo-

diana;

ma po-

7 mod!

ordina-

12 Ro-

alla sa-

hinte-

Fallop-

111,

#### A M. DOMENICO PINELLI.

L'AMICITIA mianon è dital prezzo, che V. S. debba desiderarla: nondimeno, quale ella si sia, gliela offerisco: & della sua farò sempre capitale, come di gentilhuomo uirtuosissimo, & cortesissimo, parendomi di uedere nella lettera, che mi manda, assai manifesti segni delle sue rare qualità : oltra quello, che a di passati, ritrouandomi in Padoa, intesi da persone honorate dell'ingegno suo, della dottrina, modestia, e prudenza: con le quai parti, essendo ancor giouanetto, constringe gli animi di chiunque la conosce, a portarle osseruanza, & amore. Quanto alla sua richiesta, ragioneuolmente si può dubitare, e dubitai un tempo an-

cor

duci

tia;

A

teen

111,1

dem

li con

di bo

chel

quelt

lidera

cagion

modo

done

O COM

ua di

01, 8

tadel

tanto

re è fa

nalm

main

dell's

conl

de' 7

comi

corio, se Cicerone traducesse mai quelle due ora tioni contrarie di Eschine, e Demosthene; uedendole non esser nominate da coloro, che fanno mentione di molti altri suoi componimenti: nondimeno, se nelle dubiose opinioni, non potendosi ritrouare il uero, succede in suo luogo il uerisimile; crederò fermamente, che, hauendo egli composto quel prudentissimo discorso, doue le uarie sorti de gli oratori distingue, e, per addurre un'essempio dell' Attico stile perfetto, promette di trasportare in lingua latina le due predette orationi, non douesse ne per difficultà della impresa, ne per altra cagione ritrarsi dal suo proponimento, massimamente essendo egli già in tale età, che possedeua interamente la eloquenza, &, il mutar pensiero, conueneuole cosa non era . percioche parla dell'oratione in difesa di Milone, la quale scrisse nel terzo consolato del Gran Pompeio, che fu l'anno dell'età sua 57. Molte cose potrebbon dirsi, appartenen ti alla materia del tradurre, parte seguendo gli ammaestramenti de gli antichi, parte ancora per uia di discorso, doue apparisce maggiormen te, e riluce la uirti dell'intelletto: ma, potendo V. S. e con lo studio apprender la dottrina antica, e con l'ingegno inuestigar di piu occulta scien za, rimetterò a lei questa parte, offerendomi in altro douunque io uaglia. che N. S. Dio la conduca

duca ad effetto di ognisuo desiderio. Di Venetia, a' x11. di Decembre, 1559.

18 ora

e fan-

nenti:

vogoil

Mendo

,done

ber ad-

fetto ,

t le due Ficultà

triidal

ido egli

iente la

remeno-

tione in

confo-

lell'età

urtenen

ndo gli

INCOTA

ermen

otendo

a anti-

a scien

omi m

a con-

#### A M. DOMENICO PINELLI.

IL PENSIERO di mandarmi le frut te è nato d'amore, e l'amore da natural cortesia, non essendo alcun mio merito con V. S. onde maggiormente io son tenuto a ringratiarla, si come fo di tutto cuore, e delle frutte, che sono di bontà rarissime, & insieme dell'affettione, che l'hamossa a mandarle: accertandola, che questa gentil dimostratione dell'animo suo, con siderata da me e per se stessa, e molto piu per la cagione, ond'ella è proceduta, desideroso oltra. modo mi fa di seruirla in tutte le occorrenze, doue io crederò di poter con l'opera mia recarle o commodo, o sodisfattione alcuna. Io dissegnaua di tornare a Padoua si per riuedere gli amici, e si ancora per ottenere, mediante la bontà dell'aria, intero beneficio della sanità. hora tanto piu di uenirui affretterò, quanto maggiore è fatto il desiderio mio di conoscer V.S. perso nalmente, per acquistarmi, o piu tosto confermarmi l'acquisto, che già mi pare hauer fatto dell'amicitia sua . tra tanto spererò, che V.S. con l'humanissimo, e dottissimo M. Giouanni de' Nobili, nella guisa, che l'uno e l'altro ha cominciato, perseueri in amarmi. & io all'in-

(1 co

alui

dato

101 101

nimo

Zaue

TIMO

quali impet

meno

ramen uoi soi

ntoma

o per l

per al

fatto a

ogmi di

pre pun

mitrai

figlinol

nincon

che sap

lero è

nimon

che ne

וונדו סודו

ellere

toilli

contro di quell'amore, & osseruanza, che debbo alle uirtù dell'uno e l'altro, le affermo, che sarò sempre e con la memoria, e, potendo, con gli effetti prontissimo pagatore. Raccommandomi senza sine. Di Venetia, a' x. di Febraro, 1559.

## A M. GIOVANNI DE' NOBILI.

BENCHE staperse stessa amabile piu che altra cosa la uirtù; nondimeno maggiori assai appariscono le sue forze, quando ella è accompagnata da' meriti di cortesia, & amoreuolezza: si come ho conosciuto principalmente in uoi, M. Giouanni mio: quando a di passati e nella mia noiosa infermità, e nella perdita del mio carissimo figliuolino la uostra somma gentilezza quasi a tutte l'hore gran refrigerio e conforto mi porse. di che se io non conseruassi perpe tua memoria, e se non sperassi di poter a qualche tempo dimostrarmiui con gli effetti ricordeuole, e grato, si come gratissimo con l'animo e son'hora, e sarò sempre: troppo da ogni humanità lon tano, troppo dissimile a me stesso sarei, e poche sciagure crederei che maggiori di questa potesse ro auuenirmi. tra tanto la uostra gentil natura non mi lascia credere, che ui cada in pensiero di reputarmi indegno di tante, e tanto amoreuoli effetti della bontà uostra. e se prima che hora,

Q V A R T O. si come pareua che l'ufficio mio richiedesse, ne al uirtuosissimo signor Domenico, ne a uoi ho dato aniso di quanto la nostra bellissima lettera miricerca: siate certo, che non è però stato l'a nimo mio d'amendue uoi diuiso, ne dimentican za ueruna, o negligenza mi ha dallo scriuere rimosso: ma l'impedimento è nato dalle mie quasi infinite occupationi; dalle quali ho pur impetrato questo poco di tempo per sodisfar non meno ame stesso, che auoi, con dirui, primieramente, quel che piu di tutto importa, & a uoi sommamente grato sarà, che dopo il mio ritorno, nonso se per beneficio dell'aria natia, o per la contentezza del riuedere gli amici, o per altra non manifesta cagione, parmi hauer fatto assai buon acquisto della sanità, e ne spero ogni di meglio: massimamente scemando sempre piu il dolore, che sieramente da principio mi trauagliò, per la dura partita del mio dolce figliuolino, che era quasi l'antidoto della mia ma ninconia. Nella prattica di Roma, oltra quello che sapete, altro non è auuenuto: et in questo pé siero è ueramente cosi giusta la bilancia dell'animo mio, che non pende punto in una parte piu che nell'altra, e senza alcuna passione, o desiderio rimetto il tutto alla uolontà di N.S.Dio, per essere a noi occulto il fine delle cose humane. Salu to il signor Domenico nostro, et a uoi mi raccom man-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.2.45

deb-

1, che

con

man-

eora-

LI.

ile piu

101125-

i è ac-

more-

mente

Matie

ita del

genti-

e con-

perpe

malche

teuole,

on'ho-

tilon

poche

potesse

atura

ero di

renoli

1072,

Si.

mando. che Dio conserui l'uno e l'altro. Di Venetia, a' XIII. di Maggio, 1560.

## A M. BATTISTA SALATINO, Piouano di Cadola.

PER quanto ho potuto osseruare, e conoscere insino ad hora, a uoi non manca mai occasione di usarmi cortesia; & a me non occorre mai di renderlaui. e, perche questa mi pare una specie d'ingiustitia, douerei dolermi di chin'è cagione, cioè della fortuna: ma, poi che ella, senza molti meriti miei, l'amor uostro mi ha donato, il quale fra le cose piu care, che io mi habbia, come finissima gemma ripongo, piu tosto reputo esser ufficio mio, il ringratiarla di cosi gran beneficio, che l'accusarla di qualunque altra ingiuria o mi faccia, o sia per fare. Questo proemio può mostrarui, ch'io perauentura diffidi della uostra gentilezza, e che sia quasi un modo retorico per uccellar beniuolenza. non crediate cosi. percioche con uoi non uso arte; essendo l'affettione, che io ui porto, naturale. Di co adunque sinceramente, che amando io, come debbo, cioè molto, l'apportator di questa mia, uorrei ch'egli ui fosse raccommandato in al cune sue occorrenze, delle quali da lui medesimo sarete informato. di che non adopererò con uoi molte parole: ma, sapendo, quanto mi ama-

te,

(ento

diqui

terat

ape

prez:

10110

per p

Japen

della

mort

Critt

ta, c

tutto

m.

perc

Q V A R T O. 161

te, e quanto sia grande uerso ogniuno la cortesia uostra, starò aspettando lettere con auiso, e
forse con qualche effetto conforme al desiderio
dell'amico. onde crescerà piu, che non pensate,
l'obligo mio con uoi: poi che non è possibile,
che l'amore piu cresca. Di Venetia, a' x y 11.

Ve-

NO,

E0110-

ar ocecorni pa-

rmi di

poiche

tro mi

che io

o, piu

trla di

lunque

QUE-

entura

nas un

1. 71071

te; ef-

le. Di

questa

o in al edesi-

to con

ama-

te,

#### A M. F. P.

di Febraro, 1560.

A TVTTO ciò, che miscriuete, acconsento. Ferrara è città bella e diletteuole al pari di qualunque altra; è forte, e sicura; commoda a' traffichi, per il fiume Po; copiosa di letterati, per lo studio; in aria sana; con un Prin cipe giusto, magnanimo, temperante. è da prezzare queste, & altre conditioni: perciochesono molte, e molto rare. ma io pongo loro all'incontro altrettante, et alcune di piu, che sono qui, date a questa città dalla natura, quasi per privilegio particolare, & accresciute dal sapere de gli huomini. pongo di piu, l'amore dell'i patria: la quale quel gran sauio all'immortalità antepose. e, se non fu uero, non fu scritto almeno senza ragione da quel gran poeta, che nessuna cosascrisse a caso, e senza occhi tutto nide. Aggiungo l'opinione de gli huomini. Perche u'è ito? che cagione l'ha mosso? perche non in Franza, oue fu chiamato con ampis-X

ampissimi premi? perchenona Roma, doue piu, che altrone, è gradita la uirtù, e maggiori effetti della fortuna si neggono? Mira all'utile, direte: e gli altri rispetti, come nani, e leggieri, il nento se ne porti. Non è forse cattina opinione, considerata la qualità de' tempi, considerata la qualità de e non ho per chiaro insino ad hora: e nolentieri norrei esserne persuaso da noi. se potete farlo, mi do ninto, e promettoni disodisfare al desiderio nostro. Spero di donerni tostorine dere allhora, ragionando insime con piu agio, si conchinderà intorno a questo quel che la ragione consiglierà. State sano. Di Venetia, a' x 11. di Agosto.

PER sodisfare alla dimanda uostra, mandoui quel discorso che ragiona di Venetia: nel quale piu douerà piacerui la materia, che il modo di trattarla, essendo quella uerissima, et questo priuo di tutti quelli ornamenti, che uoi piu di ognialtro conoscete, & adoperate ne gli scritti uostri.

DISCORSO

gio-

Htt-

thus

10

uti-

1971-

State

are al

wede-

05.0,

1211-

letia,

172.771-

1: nel

11 110-

t que-

ios pou

ie gli

RSO

## DISCORSO IN LODE DELLA ITALIA, E DI VENETIA.

IL MONDO tutto è diviso in tre parti, Europa, Africa, Asia. L'Europa, la quale è minore dell' Africa, si come l' Africa dell' Asia, da Leuante confina col Tanai, fiume di Scithia, con la palude Meotide, e col Ponto: da Ponente con l'Oceano Atlantico, da mezzo di col ma re Mediterraneo, da Settentrione con l'Oceano Britannico. sono in essa il mare Egeo, l'Ionio, l'Adriatico, il Tirreno. Il primo paese dell'Eu ropa da Leuante è la Scithia; l'ultimo da Ponente è la Spagna. ha queste provincie, la Spagna, la quale confina con l'Oceano: la Francia, la quale è separata dalla Spagna da' monti Pirenei: la Scithia, la Ibernia, l'Inghilterra, l'Italia, l'isola di Corsica, l'isola di Sardegna, l'iso la di Sicilia, l'Istria, l'Illirico, la Dalmatia, la Macedonia, la Norica, la Pannonia, l'Ongheria, la Grecia, la Tracia, l'Alemagna. delle quai provincie l'Alemagna è la maggiore, poi la Francia , poi la Spagna : ma di nobiltà l'Italiatiene il primo grado . percioche fu già regina del mondo, e sempre piu, che l'altre prouincie, ha gradito, & amato gli studi dell'arti liberali, e la gentilezza de' costumi. è adunque ragione, che di questa si habbia notitia maggio-X re,

To

tom

tros

lam

Ap

114,

Pifa

Tell

ILL

ner

t10:

part

mai

labr

ela

ghet

tapi

to. L

re, che dell'altre massimamente; essendo quella, doue anoi per benigna stella è tocco di na-L'Italia è fra due mari, l'Adriatico, & il Tirreno, cioè di Toscana. e chiamasi l'Adriatico, il mar di sopra; quel di Toscana, il mar di sotto. Questa provincia ha hauuto tre nomi. prima fu detta Hesperia, da Hespero, che la signoreggiò, dapoi Enotria, da Enotrio, re de' Sabini, ouero dalla bontà del uino: dapoi Italia, da Italo, re di Sicilia, che dimostrò il modo di lauorare i campi, e diede le leggi. Per lunghezza è mille uenti miglia; per larghezza, doue è piu largha, quattro cento dieci; doue è piu stretta, cento trentasei. di circoito è tre miglia cinquantaotto miglia. Questa e per la benignità del cielo, e per la fertilità della terra, e per la commodità de' fiumi, che la trascorrono, e de' mari, che per la maggior parte la circondano, merita di esser anteposta all'altre provincie. E posta sotto il mezzo giorno, onde non è ne troppo calda, ne troppo fredda, ma di una temperata qualità fra l'Africa e l'Alemagna, essendo men calda dell' Africa, e men fredda dell' Alemagna. sopra tutto è abondante di minere di metalli, e fu già tanto habitata, che, per difendersi dall'impeto de' Francesi, raunò ottan ta millia caualli, e settecento millia fanti, senza aiuto de' popoli oltre al fiume Po. E separata

Q V A R T O. ta dalla Franza, e dall' Alemagna da' monti. che pare quasi, che la natura, uaga di conseruar cosi bel tesoro, industriosamente habbia uoluto da una parte có l'acqua, dall'altra co'monti rin chiuderla. E diuisa in quindici paesi, Liguria, Toscana, Latio, Campagnia, Lucanica, Calabria, Puglia, Abruzzo, Marca d'Ancona, Romagna, Vmbria, Gallia Cifalpina, Marca Triuisana, Friuli, Istria. La Liguria è il paese in torno a Genoa, il quale da un canto confina col mar di sotto, chiamato il mar di Genoa; dall'al tro col monte Apennino: benche anticamente la maggior parte de' Liguri habitaua nel monte Apennino. La Toscana, da' Latini detta Etruria, è doue è Fiorenza, Luca, Siena, Perugia, Pisa, & altre città. Confina col Genouese, col Teuere, col monte Apennino, col mar di sotto. Il Latio è quella parte, doue è Roma, e stendesi uerso Napoli. La Campagnia è contigua al La tio : chiamasi hora terra di Lauoro : & è quella parte, doue è Napoli. La Lucania hora si chiamail Principato, & è fra la Calabria e la Pu glia . ha per città principale Petigliano . La Ca labria è all'incontro della Sicilia. e fra l'una e l'altra ci è di mezzo solamente un picciolo tra ghetto di mare, di un miglio e mezzo. ha per cit tà principale Brandizzo, terra di Arcinesconato. La Puglia è cótigua al mare Adriatico, abon dante X

10,

10,

poi

Per

1,8

1171.1

71.1,

tell

me-

per

tm

dante di fromento, e di oglio: confina con la Ca labria. Abruzzo è fra la Puglia, e la Marca di Ancona: ha per città principale l'Aquila.La Marcadi Ancona, ha per città maggiore Ancona, poi Pesaro, Vrbino, Fano, Sinigalia, Camerino, Fermo, & Ascoli: confina da Settentrione col monte Apennino, da Leuante colfiu me foglia, già detto Isaurus: da mezzo di col mare Adriatico, da Ponente col fiume Troento. La Romagna, la quale non fu compresa con un sol nome da' Latini, percioche non fu una so la provincia, termina col fiume Foglia, e'l fiume Panazzo, col monte Apennino, col mare Adriatico, con le Fornaci, che è confine fra Fer raresi, e Venetiani. contiene Rimini, Cesena, Faenza, Rauenna, Imola, Forli, Bologna, Fer rara. L'V mbria è quella parte, doue è Spoleto. comincia dal monte Apennino, dal quale è separata la Marca di Ancona, estendesi infino al mare Adriatico. La Gallia Cisalpina è quella parte, che è fra le Alpi, & il fiume Rubicone, che è uicino a Rimini. et in questa sono Milano, Pauia, Bergamo, & altre città . chiamasi hora la Lombardia. La Marca Triuisana, detta da'Latini Venetia, contiene Venetia, Treuiso, Padoa, Vicenza, Verona, e stendesi infino all'Istria. Il Friuli, una parte del quale da' La tini fu detta Carni, l'altra Iapigia, ha per città princi-

dat

Q V A R T O. principale V dene, il quale nó ha uescouato, ma è sotto il patriarchato di Aquileia. ha poi due città di uesconato, Concordia, e Cinidal di Bel luno, comincia da Porto Gruaro: ha diuersi ter mini, la terra Tedesca, l'Istria, l'Ongheria. l'Istria ha quattro città di uescouato, Capo d'Istria, la quale da' Latini era detta Iustinopolis, percioche fu edificata da Iustino Imperatore, figliuolo del primo Iustiniano Imperatore di Costantinopoli. ha poi Parenzo, Città nuoua, Po la: la quale è l'ultima città dell'Istria, & ancora dell' Italia. confina col mare Adriatico; da terra ferma con la Dalmatia, e con la Crania, paese dell'Imperatore Ferdinando. Le piu belle, e piu rare città d'Italia sono per uniuersale opinione, Venetia, Roma, Fiorenza, Napoli, Milano, Genoua: ma di queste, quale meriti il primo luogo, non è ben determinato, essendo uario il giudicio, come sono uarie le passioni. a me par V enetia marauigliosa, & a tutte l'altre superiore. ne questo mio parere sopra una sola ragione, ma sopra molte è fondato: la prima, per essere edificata in mezzo all'acque; che è specie di miracolo: seconda, perche, quanto alla bellezza de gli edificij, non è città, che la pareggi: terza, per la giustitia del publico, e concordia de' particolari: quarta, perche è durata, e dura oltre al termine di tutte l'altre republiche, hauendo

er

04

tts

ifo,

mo

Latà

uendo ella hauuto il suo principio nell'anno CCCCLVI; & essendo sempre stata libera, non mai tocca, o uiolata dalle auare e crudel ma ni de' suoi nimici; ma come uergine casta, a Dio diletta, resta come nacque. La quinta ragione è questa, che per infallibile coniettura si può credere, che ella sia la piu ricca, non solamente per il traffico maritimo di tanti anni, ma ancora per la roina di molte città uicine, come di Aquileia, Altino, Concordia, Padoa, Moncelese: & ancora, perche in diuerse guerre d'Ita lia la maggior parte de' ricchi di terra ferma, per sicurezza loro, si ridussero in questo ultimo seno del mare Adriatico: di modo che qui sono le ricchezze di mille cento anni, raunate parte dall'industria de gli huomini con le mercantie, e parte dalla fortuna, con gli accidenti delle guer re. Finalmente la qualità del sito la fa inespugnabile: il qual privilegio non è commune all'al tre città, come l'esperienza ci ha dimostrato. Quanto al gouerno, per ducento trenta due anni fu gouernata da Tribuni, poi da Dogi, poi da Maestri di soldati, poi un'altra uolta da Dogi infino al giorno presente. La sede del supresno magistrato su prima in Eraclea, la quale è 'sora città nuoua, poi in Malamocco, poi di nuouo in Eraclea, poi doue hora è, essendo finalmente di molte Isolette raunata ad habitare insieme tut-

ta



# TAVOLA.

Car

D 1 Don

Dife Dife

FA

Fran Fran Fran Fran Fran Fran

Fra

Gia Gia Gia

| $\mathcal{A}$ .         | and the same |
|-------------------------|--------------|
| ABATE Podocataro.       | 115.4        |
| Agostino Valiero.       | 105.4        |
| Alessandro Ceruino.     | 5.a.5.b      |
| Alessandro Milano.      | 118.6        |
| Andrea Duditio.         | 84.a         |
| Andrea Loredano.        | 71.4         |
| Annibal Caro.           | 135.6        |
|                         | 103.4        |
|                         | 59.6         |
|                         | 104.4        |
| Arciuescouo di Salerno. | 156.6        |
| B .                     |              |
| BARTOLOMEO Riccio.      | 56.a         |
| Bartolomeo Vitelleschi. | 137.a        |
| Battista Salatino.      | 160.6        |
| Bernardino Loredano.    | 73.2         |
| Bernardino Parthenio.   | 27. a. 27. b |
| Bernardo Zane.          | 75.0         |
| <i>C</i> .              |              |
| CAMILLO Palcotto.       | 115.a        |
| Capitano Oliua.         | 25.4         |
| Cardinal di Carpi.      | 11.a. 12.a   |
| Cardinal di Vrbino.     | 64.6         |
| Cardinal Maffeo.        | 78.6         |
| Cardinal Polo.          | 71.6         |
| Cardinal Sant' Angelo.  | 117.6        |
| Carlo da Castro.        | 141.6        |
|                         | Carlo        |

| TAVO                                       |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Carlo Gualteruzzi.                         |                           |
| Carlo Odoni.                               |                           |
| Carlo Turco.                               |                           |
| Carlo Sigone.                              |                           |
| Cefare Fasanino.                           |                           |
|                                            | - Control of the state of |
| DIDACO Pirrio.                             |                           |
| Domenico Pinelli.                          |                           |
| Domenico Veniero.                          |                           |
| Discorso intorno all'ufficio               |                           |
| Discorso intorno alle cinque               |                           |
| tore.                                      | 38.a                      |
| F .                                        |                           |
| FAOSTINO Delfine                           |                           |
| Federico Badoero.                          | 90. a                     |
| Francesco Bolognetto.                      | 97.6                      |
| Francesco Coccio.                          |                           |
| Francesco Luisini.                         |                           |
| Francesco Martelli.                        |                           |
| Francesco Molino.                          | 132.4                     |
| Franceso Morandi. 138                      |                           |
| 139.b. 140.a. 140                          | .a. 140.0. 141.a          |
| Francesco V eniero .<br>G .                | 00.11                     |
|                                            | tino . 96. a              |
| GEMIGNANO Pa                               | 51.6                      |
| Giacomo Griffoli.                          | 100.4                     |
| Giason de Nores.<br>Gio. Battista Binardi. | 36. a. 37. a              |
| Gio. Battista Binarat.                     | Gio.                      |
|                                            | -                         |
|                                            | 1                         |

#### AVOLA. Gio. Battista Pastorio. 151.a Gio. Battista Pigna. 125.6 Gio. Battista Sighicello. 98.a Gio. Francesco Ottobono. 133.6 M Giouanni de' Nobili. 159.6 Giouanni Donato. 107.6 MI Giouanni Formento. 17.a Me Giouanni Giustiniano. 66.6 Gioseffo Tramezino. 128.a MI Girolamo Arlotti. 46.b. 47.a. 47.b. 48.a. Mo Girolamo de gli Odoni. 77.6 Mo Girolamo Dolfino. 13.a. 14.b Mo Girolamo Faletti. 58.a Girolamo Torresani. 88.6 Giulio de' Ross. 45.a Giulio Montalto. 29.a Guido Lolgi. 69.a H.Honorio Stella. 150.a INNOCENTE de'Bianchi. 136.6 L. P Lodovico Casteluetro. 28.a Luigi Contarini. 81.6 Luigi Garzoni. 95.a Luizi Mocenico. 29.a Luigi Priuli. 42.6 Manutio

|   | The second secon | STATE OF THE PERSON NAMED IN |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| B | TAVOLA.  M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                          |
|   | MANVTIO de' Manutij. 114.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                            |
|   | Marc' Antonio Mureto. 69.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9/                           |
|   | Matteo Pizzamano. 123.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|   | Matteo Senarega. 61.a.61.b.63.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|   | Michele Sophiano. 152.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|   | Mons. Achille Maffei. 63.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|   | Mons. Beccatello, Arciuescono di Ragusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|   | 120.a. 121.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|   | Mons. Carlo Pesaro. 130.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|   | Mons. Carnesecchi. 9. a. 10. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|   | Mons. de Merauiglia. 35. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | / 9                          |
|   | Mons. di Monluc. 53. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|   | Mons. Torquato Bembo. 67.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|   | N. NICOLO Barbarigo. 43. a. 43. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|   | Nascimbene Nascimbeni. 156. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|   | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|   | OTTAVIANO Ferrario. 17.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|   | Ottauiano Maggi. 153.a. 153.a. 154.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|   | Ottonello Discalzi. 146.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|   | $\mathcal{P}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|   | PACE Scala. 142.b. 144.a. 144.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|   | 145.a. 145.b. 146.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 90                         |
|   | Panfilo Marino. 54.b. 55.b. 56.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|   | Paolo Bosio.  Paolo Contarini.  122.b 83.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|   | Paolo Contarini. 83.b Paolo Guiscardi. 132.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|   | Paolo Gujearat. Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|   | 1 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / 100                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/1                          |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

1.a 5.b

5.a 9.a 9.a

0.1

5.6

8.a 1.b

5.4

1.4

| TAVOLA.                        |           |
|--------------------------------|-----------|
| Paolo Ramusio.                 | 79.6      |
| Papa Marcello.                 | 4. a      |
| Petronio Beccatello.           |           |
|                                | 134.6     |
| Philippo Gualdi.               | 37.6      |
| Pietro Aretino.                | 112.6     |
| Pietro Bargeo.                 | 59.a      |
| Pompeo de Datis.               | 87.6      |
| R. William                     | 1 1-2-17  |
| RAFAEL Cornaro.                | 93.6      |
| Roberto Geronda. 48.a. 49      | .a. 49.b  |
| S.                             | 13,100    |
| SCIPIONE de'Bardi.             | 99.6      |
| Sebastian Corrado.             | 111.6     |
| Simon Thome.                   | 65.a      |
| V.                             | 0).4      |
|                                |           |
| V E S C O V O di Ceneda.       | 26.a      |
| Vescouo di Pola.               | 7.6       |
|                                | .b. 32.b  |
| Vincentio Fontana.             | 109.6     |
| Vincentio Stella. 146.b. 147.l | b. 148.a. |
| 149. a. 149. b.                | -         |
| *                              | 52.6      |
| F. P.                          | 161.4     |
| and the state of               | 101.0     |
| Life has due                   |           |
|                                |           |
|                                |           |

REGISTRO. ABCDEFGHIKLMN OPQRSTVX. 1.6 Tutti sono quaderni. VENETIA, M. D. LX. IN Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.2.45



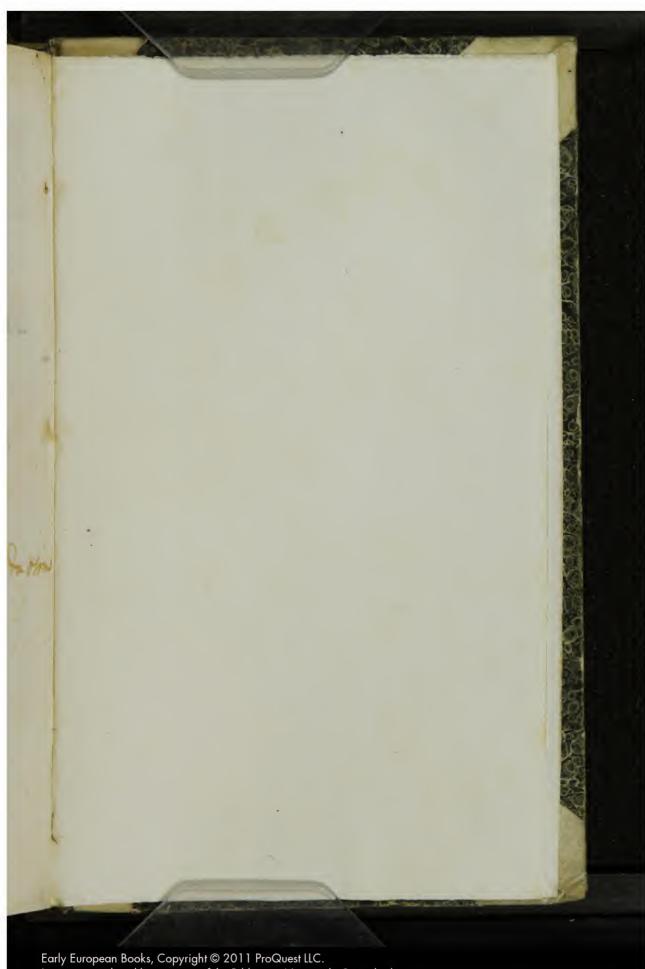



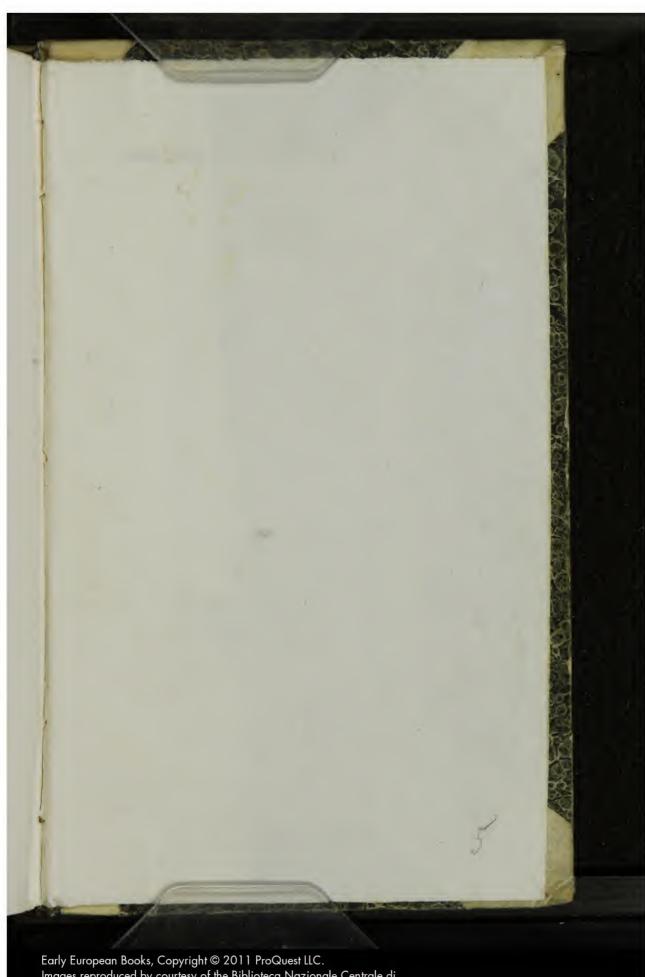